

Tome MI Le Pour

Parte III\_



Morte di Monitzilo capitano dei Greci

## SPORRA

DEL

## BASSO IMPERO

DA

## Costantino il Grande

Fino alla Bresa di Costantinopoli

FATTA DA

Maometto Secondo

del Sig. Be-Bean

TOMO XV. PARTE III.



LIVORNO
BERTANI, ANTONELLI E C.
1858.

## CONTINUAZIONE DEL LIBRO CVII.

Mentrechè il vasto impero greco era lacerato dalla guerra civile, quello di Trebizonda,
del quale già vedemmo l'origine, (1) soggiaceva a rivoluzioni, comunque fosse tanto circoscritto. Basilio Comneno, figlio di Alessio, redava quel trono, cui la morte di suo padre
lasciava vacante; ma gli fu disputato, e non lo
dovette che al suo proprio valore. I papi facevano inutili sforzi presso i principi della fa-

(1) Vedi 1. 96 di questa istoria. Comneno rese independente nel 1204. il ducato di Trebizonda; ma solamente Giovanni Comneno sofferse che i Greci lo chiamassesero imperatore di Trebizonda, come se avessero voluto far conoscere che Comneno era il loro vero imperatore. poichè Michele Paleologo, il quale faceva la sua residenza in Costantinopoli, aveva abbandonato il rito greco per quello di Roma. Vedi Tournefort t. 3, p. 78. Gl' imperatori greci disposero di quel principato sino al 4204, in cui Alessio Comneno mettendo a profitto la invasione dei Latini e la presa di Costantinopoli fatta da Baldovino . conte di Fiandra, ne prese possesso col citolo di duca. Alcuni storici lo chiamano signore di Trebizonda. Il no me di questa città, la quale i Turchi chiamano Trapazona, le viene dalla sua forma, ch'è quella d'un trapezio. Questo piccolo impero non fu distrutto che ott' anni dopo quello di Costantinopoli,

tuperosamente da Irene, vedova di Basilio. Questa principessa per mezzo di deputati pregò suo padre di scegliere un marito che meritasse e la sua mano ed il trono ch' ella gli destinava. Andronico non era in Costantinopoli quando vi arrivarono gli ambasciatori; e questo principe morì poco dopo il suo ritorno, senza poter appagare il desiderio della figlia. Cantacuzeno, incaricato dapprima momentaneamente della direzione degli affari, e forzato in seguito a prender le armi per difendersi, avrebbe avuto buone scuse per obbliare la dimanda d'Irene; ma siccome dessa era figlia del già suo amico, si fece un dovere di pensarci. Conosceva qual affetto portavano i Trebizontini alla famiglia dei Comneni, e sapeva che un motamento di dinastia poteva cagionare i più grandi tamulti in quel piccolo impero. Dietro tali considerazioni tenne di adoperare pruden-temente mandando alla principessa Michele Comneno, fratello di Alessio. Ma questo principe, in età di cinquantasel auni, spiacque alla giovane vedova, non meno che ai senatori, che gli avrebbero preferito uno dei bastardi dell' ultimo re, perchè avrebbero, come consiglio di reggenza, governato l' impero. Michele comparve in breve nella rada, scortato da tre vascelli. I senatori lo colmarono di cortesie, e lo condussero in trionfo al palazzo. Ma, quan-

do egli era addormentato, entrano con soldati nel suo appartamento, e lo arrestano, dopo avere o trucidati, o mandati in prigione quelli che lo avevano accompagnato. Lo consegnarono ad un eunuoo che, sostenuto da un drappello di truppe, sece imbarcare Michele, e condurlo in una città di cui aveva il comando. Tre senatori usurparono l'autorità, ed esercitandola dispoticamente, si rendettera odiosi. Il popolo altamente gridava, e dello scoutento generale participava la guardia del palazzo. Si deputò secretamente all' imperatrice Anna per pregarla di mandare in luogo di Michela Comneno il figlio di lui, che avea solo venti anni. Anna vi consentì, e la fecero partire con truppe italiane. Non sì tosto i senatori intesero tal nuova, armarono i loro partigiani. Il popolo si arma alla sua volta. Quando i due partiti erano per venire alla mani, gl' italiani atterrano le porte della città, e vi fanno entrare il nuovo imperatore. I se natori erano i più deholi. Oltre le truppe straniere che menava seco, il principe aveva i l popolo e la guardia in sua difesa. Ma egli non godò a lungo del trono, e lo perdè per sua colpa. Nell'età, in cui le passioni hanno maggior forza, egli ne fu schiavo, e condusse la vita più licenziosa. Votava il tesoro prodigalizzandolo ai comici, ed ai compagni de' suoi stravizzi. Stanche delle sue sregolatezze, e più ancora del tuono disdegnoso col quale ascoltò le loro rimostranze, le guar-die che lo aveano fatto salire sul trono domandandolo all' imperatrice, ne lo fecero discendere, lo accomiatarono, e ne richiamarono il padre. Misero al suo ritorno tali condizioni che davan loro de' privilegi e la impunità, perchè avevano la forza nelle mani. Il popolo non cangiò che di tiranni; invece di uno n'ebbe a migliaja, la cui inevitabile influenza si faceva sentire su tutti i punti. Incurvò la cervice sotto il giogo militare, il più insopportevole di tutti. Si udirono querele da tutti i lati. La fazione dei senatori, la quale non era che compressa, si congiunse alla moltitudine. La scena si cangiò. Le guardie del palazzo furono costrette a lottare alla loro volta. I due partité si trovarono nuovamente di fronte. Anzichè venire alle mani, la qual cosa avrebbe infallibilmente attirato la rovina dello stato, si contentarono di discutere. Non volendo nessura partito cedere l'autorità all'altro, convennero di lasciarla a Michele Compeno, che così divenne principe assoluto. Il popolo si trovò in miglior condizione, perchè fu al coperto e dal poter militare e da quello del senato. La principessa Irene andò a chiudere i suoi giorni a Costantinopoli. S'ignora se abbandonò Trebizonda primachè arrivasse il giovane Compeno,

l' ennuco Catza per conchiudere un trattato di alleanza. La situazione degli stati di Orcano aggiungeva prezzo a tale alleanza, per la facilità ch' essa dava di far arrivare con poca spesa, in un istante, truppe turche. Esse più volte tragittarono il mare ( senza essere dimandate ) per operare ostilmente contro le città che ricusavano di sottomettersi all'imperatore. (1) - « Cantacuzeno col corpo d' armata che Orcano mise a sua disposizione, conquistò tutte le città situate sul Ponto, eccettuata Sozoli. Prese d'assalto una piazza giacente sulle rive del lago di Dercea, ed il forte di Empirita presso a Costantinopoli. Ritornò in breve a Didimotica per combinarvi un progetto di operazioni per tal campagna che voleva incalzare con gran vigore. Dopo avere unito in essa città tutti i soldati greci che militarano sotto i suoi stendardi e le truppe turche, marciò alla volta di Costantinopoli. Si pose a campo dirimpetto alla porta Girolimos, senza che nessuno ardisse di uscire, quantunque la guar-

<sup>(4)</sup> Qui Cantacazeno, di cui seguiamo il racconto, mette nella sua storia un sogno di ato figlio Emmanuele, cui parve di veder cangiarsi, una olta che se ne serviva, l'impronta del sigillo paterno, e sceedere al lione la pantera, alla pantera il gatto, poi la deogna e l'ippocentauro. Finince gravemente la descrizione del sogno, dicesado, che non si è potuto ancora saperne 1 significato.

nigione si fosse recata da quel lato. Apocauco, mentre si era di fronte innanzi a quella porta, comparve ad un'altra con un drappello, e rientrò all'istante alla vista degli araldi d'armi che gli mandò l'imperatore. Cantacuzeno pernottò al ponte del Cammello. La domane dimorò nel suo campo, non ritenendovi che un piccol numero di soldati. Gli altri, greci e turchi, si diedero a saccheggiare. I primi rapirono molti armenti, ed i secondi fecero un gran numero di prigionieri. Cantacuzeno era costretto di comportarsi in tal maniera per forzare la capitale alla pace.

Il sobborgo di Galata, qualunque volta Costantinopoli era minacciata, era esposto a pericoli, ed i Genovesi che l'abitavano facevan causa comune colla capitale. Ma in questa guerra not si crano ancora dichiarati. Nol voleano fare che con cognizione di causa, e sino a quel monento le voci contradittorie salle cagioni della guerra gli aveano tenuti nella più grande incertezza. Da un lato intendevano che l'ambizione amava Cantacuzeno, lo spigneva a cospirare contro la imperatrice ed i suoi figli, e che se il patriarca e 'l gran duca non si fossero opposti ai suoi criminosi progetti, era spacciata h famiglia imperiale. Dall'altro non ignoravato nè l'affetto di Cantacuzeno pel principe Andronico, nè la condot-

ta ch'ei tenuto aveva ricusando di dividere coll'amico l'autorità sovrana, nè la moderazione che avea fatto brillare in tutte le sn. azioni. Non potendo nè rimaner dal credere testimonianze così degne di fede, come sembravano quelle dell' imperatrice e del patriarca, nè persuadersi ciò che trovavano incredibile, risolsero di chiarirsene, di dissipare tutti i dubbi, e provocare tutte le necessarie spiegazioni. Tennero di riuscirvi eleggendo due frati, uomini prudenti, dotti nella scienza dei Latini, e versati nella filosofia di Aristotile. (1) Uno di essi era superiore dell'ordine del paese, e parente della imperatrice, colla quale passò da Savoja a Costantinopoli. Avea nome Enrico. Fu scelto, perchè godendo di un gran credito o pel suo merito personale, o per l'ono. re di appartenere alla imperatrice, doveva egli trovare in quelle circostanze maggiore fidanza per parlare e rispondere all'imperatore, ... maggior facilità per discoprire il vero. Si presentarono al campo, e Cantacuzeno li fece entrare senza indugio, e comparire innanzi a sè. Enrico disse al principe, che avendo saputo ch' era tanto da vicino, erano venuti per conferire con lui intorno la crudele guerra che

<sup>(4)</sup> Parole di Cantacuzeno. Allora si credeva opportuno a tutto chi sapeva la filosofia di Aristotele,

desolava l' impero; che non potendone scoprire la causa perchè ne intendevano a parlare diversamente da diverse persone, secondo l'amore o l'odio cui queste portavano ai due imperatori, e non volendo credere a nessuno, perchè parlavano soltanto in favore del loro partito, lo supplicavano di raccontare fedelmente ciò ch' era accaduto. - « L' imperatore lodò il loro progetto, ed attestò che una delle più graudi contrarietà da lui provate si era di non essersi ancora avvenuto in alcuno che si volesse der la pena di esaminare sul serio il soggetto della contesa per conoscerne la causa e l'autore. Dichiarò, che compiacendosi di avere giudici tanto illuminati, e che principalmente cercavano di si buona fede la verità, narrerebbe ad essi con la moggior esattezza e con tutte le circostanze gli avvenimenti. Prese a parlar della quistione sino dalla sua origine. Espose la sua condotta nella morte di Andronico, la ingratitudine di Apocauco e del patriarca, le erudeltà commesse verso la madre e i parenti suoi, lo spoglio di tutti i beni, le persecuzioni dirette contro i suoi amici, le dimande reiterate della pace e rinnovate ad ogni occasione, malgrado i più ingiuriosi ri-fiuti; i trattamenti fatti a' suoi ambasciatori; niente fu dimenticato in quelle conserenze che durareno due giorni e due notti. Il solo rimprovero, che non sembrava senza fondamento, erano le sue alleanze cogli stranieri ; egli vi rispondeva, dicendo primiciamente che aveva sultanto seguito l'esempio de' suoi nimici, i quali se n' erano serviti i primi; secondamente che Apocauco ve lo aveva forzato, dando in potere dei Servi e de' Bulgari alcune città ch' ei faceva rientrare sotto le greca dominazione pei trattati che aveva conchiuso con essi. Dimostrò che i suoi nimici non avevano più stranieri a stipendio, perchè questi preferivano il suo al loro partito; che Orcano avea loro negato le truppe che metteva gratuitamente a di lui disposizione; che Solimano, al quale il gran duca avea deputato Isacco Asan panipersebaste per richiederlo di soccorsi non ne avea voluto dase, e che anche Apocauco, tenendo di aver maggior credito, si era trasportato alla corte di quel principe, che ricusò fin anche di dargli udienza. Cantacuzeno dimostrò che soltanto per necessità preso aveva le armi.

I due monaci lo pregarono di permettere che sponessero in tutta la loro forza le ragioni de' suoi avversarj, affinchè da tai discussione uscisse la verità brillante di tatto il suo
splendore. L' imperatore vi accossenti lietameute. Enrico prese allora la parola, e propose dubbi ed obbiezioni. Cantacuzeno vi ri-

spose con franchezza. Il monaco gli dichiarò che diveniva suo amico ed ammiratore, di nemico e accusatore ch' era prima della conferenza, confessandogli che quanto aveva inteso dire contro di lui con tanti particolari giuramenti e proteste, sembrava a' snoi occhi degno di fede, che disingannato divulgherebbe dappertutto la estensione della prudenza, e la grandezza dell'animo di lui. Finì , supplicandolo dirgli francamente se si opponeva ella poce. - « Lascio, rispose Cantacuzeno a' miei a nimici la scelta delle guerra o della pace ; « sta in essi il metter fine ai mali della mia a patria, consumarne la rovina. Se si vuol ri-« conoscermi per imperatore e collega di Gio-« vanni Palcologo, accordo all'istante un ge-« nerale perdono ; lascio a' miei nimici i beni « che mi rapirono; i miei amici imiteranno il a mio esempio. Non mi sarà fatto nessuna ri-« cerca; quelli cui la imperatrice onorò d' ini-« pieghi, conserveranno i loro uffizi, non ven-« dicherò le ingiurie che ho ricevute; sarà « tutto posto in obblio, anche la morte di mia « madre, la prigionia di mio figlio, il quale, a non avendo che dodici anni, far non poteva « nessun male. Se non sembra ragionevole ciò « che propongo, si piglino degli arbitri; l' im-" peratrice, il patriarca, i più ragguardevoli « del clero e dell'impero entrino pure tra

a essi e formino un consiglio, al cui giudizio « dichiaro anticipatamente di sottostare. Se « sono riconosciuto colpevole, mi contento di a esser tratto al supplizio, e provoco sulla « mia testa la vergona e la infamia; io medea simo pronunzierò la mia condanna. Ma se a la mia innocenza è riconosciuta, non da' miei « amici, la cui testimonianza sarebbe sospetta, « ma dall' imperatrice e dal patriarca, la giu-« stizia vuole che i miei calunniatori soggiac-« ciano alla sorte che mi era riservata. Ma « che? rinunzio a tali soddisfazioni che impon-« gono le leggi. Voglio ben essere condannato « se sono convinto; e se vengo acclamato in-« nocente, fo grazia a'miei accusatori; e accon-« sento che non abbiano altro castigo da quela lo in fuori della vergogna, inseparabile dal-« le calcunia. Mi contenterei di governare col figlio dell' imperatore Andronico. Se gli ornamenti del supremo potere offuscano i mier « nimici, e ne offendono gli occhi, li deporrò; « se le mie truppe gl'intimoriscono, non mi « farò seguitare che da dieci persone. Abban-« donerò la porpora, entrerò in Costantinopoli a come un uom privato. Pel bene dell' impea ro ho fatto sacrifizi maggiori di questo. Lo « splendore della mia gloria dipende adunque a da un mutamento di vesti? Se sono condan-« nato, a che mi gioverebbe il portare gli or-

a namenti imperiali? Se sono ascolto, quale « rammarico proverei d' esseumene volontaria-· mente spogliato, poichè allora serei per ri-» pigliarli coll' approvazione di tutti gli uo-a mini dabbene ? Mi vergogno forse o mi dispiace di abbandonarli la sera per gustare a il riposo della notte? Se i miei nemici soa spingono l'odio a tale di soffrire qualunque a cosa piuttosto che mirarmi sul trono, sono « dessi attaccati da un male incurabile , ed « hanno perduto il cervello. Mi torrei di morire piuttosto che di essere un ostacolo etera no al riposo degli altri, ed alla felicità del a mio paese ; poichè non passa nessona diffe-« renza tra la morte e la demissione del su-· premo potere per seppellirsi nella oscurità. . Ma prima di ridurmi a una condizione pri-« vata, sarebbe di mestieri che avessi fatto altamente bandire che per effetto dell'amor a mio, per la patria e per un atto libero dela la mia volontà mi sagrificherei al ritiro; altrimenti i Greci, i Romani, i barbari poa trebbero supporre che, non avendo potuto « sostenere il peso della guerra, avessi rinuna ziato alla corona e preferito qua vita vergoguosa ad una morte onorata. Sarei consi-« derato un ingiusto usurpatore, un sacrilego a spergiuro, e confermerei la idea che di me . h anno voluto dare i miei calunniatori. Esi« gerei, dunque, prima di appigliarmi a tal · partito, che fosse dichiarato da un decreto « in nome del senato, del popolo e del clero, « ch' io fo alla mia patria il sacrifizio della « corona; esigerei eziandio che fossero posti in libertà tutti quelli che per mia causa ne so-« no privi, e siccome col mio ritiro mi rena derei impossibile il dar loro alcun risarci-« mento, e che ad essi renduti fossero i loro « beni : dimanderei finalmente che , sotto la pubblica fede, fosse assunto l'obbligo di non a tormentare nè i miei parenti, nè i miei ami-« ci, di non punire i soldati che combatterono a sotto i miei stendardi, ma di considerarli a com' io stesso avrei fatto se avessi conserva-« to il trono. Sì, lo ripeto, se vuolsi eseguire « di brona fede tutte queste condizioni, e me « ne vengon date delle caparre, rinuncio alla « corona; rilascio tutte le città sottoposte alla a mia ubbidienza; e restituisco tuttociò che « ho conquistato, e mi ritiro sul monte Atos, a od in alcun' altra solitudine altrettanto proa fonda.

Enrico ascoltava in silenzio, provando un contrasto di sorpresa e di ammirazione. Pregò l'imperatore di dirgli se volca che gli tenesse credenza sulle loro conferenze e sulla di lui risoluzione, o se gli permettea di pubblicarle. Non solamente Cantacuzeno gli accordò ciò che

ei dimandava, ma gli commise di non tacere niente di ciò ch' era passato tra essi, e per non lasciare alcun dubbio fece scrivere il suo discorso, lo sottoscrisse in caratteri rossi, improntandovi il suo suggello d'oro per contrassegno della inviolabile fede, con cui lo voleva osservare. (Cantacuz. l. 4.)

Il monaco ringraziò l' imperatore, e lo supplicò di far ritirare le sue truppe, onde non consumar la ruina d'un paese, per la cui conservazione si voleva conchiudere la pace. L'imperatore gli promise di raccogliere nel termine di tre giorni tutte le sue truppe, e di ritirarle, mostrandosi disposto a fare più ancora, se lo bramava, in contemplazione di lui. Enrico, il quale scorgeva di ottener molto, limitò la sua dimanda, e prese commisto da Cantacuzeno. Reduce alla capitale, fu sollecito di andare a render conto al gran duca ed al patrierca del resultato della sua conferenza; consegnò loro la dichiarazione che recava, e non dissimulò, che se rigettavano il proposto accomodamento, il torto sarebbe dal canto loro, e sarebbero cagione di tutti i mali della guerra. Siccome Apocauco ed il prelato paventavano i Genovesi, ed il credito cui poteva il monaco avere presso l'imperatrice, gli fecero un accoglimento grazioso, e promisero di dargli la risposta entro pochi giorni. Il gran duca, sapendo dal

monaco che l'imperatore dovea far retrogradare le sue truppe, ermò tutti i soldati ch'erano in Costantinopoli, e fece prescrivere pubbliche orazioni in tutte le chiese. Dopo due giorni di apprestamenti, non appena seppe dalle sue spie che Cantaguzeno, fedele alla parola. metteva in movimento le sue truppe per isgombrare il paese, fece uscire la cavalleria e la fanteria, che ordinò in battaglia fuori della città. Facendosi leggere un rapporto che atte-stava la ritirata dell'imperatore, si mostrò in-dispettito di vederlo sottrarsi alla sua vendetta. Mauda poscia a dire al patriarca, e pubblicare per le piazze e pei crocicchi, aver Cautacuze-no preso la foga al primo rumore della di lui comparsa, ed essere il suo esercito in piena rotta. Il patriarca gli rispose: L' empio fagge, senza che niuno lo incalzi; tu rientra in trionfo. Apocauco ubbidì, e ricevette numerosi complimenti sopra una campagna tanto luminosa; complimenti si quali rispondeva esprimendo la collera cni provava di aver perduto l'occasione di dar battaglia. L'imperatore, che si faceva informare di ciò che accadeva, prese d'assalto, nel ritirarsi, i forti di Regio, di Atira, di Damocrana, e la città di Selivrea ; fece ristorare la fortezza di Apamea, mise presidio in una piazza giacente sulle sponde del lago di Derces; di poi si recò a Didimotica. I drappelli che

lasciò in coteste piazze discorrevano pel paese, lo devastavano, e così riducevano i dintorni di Costantinopoli ad un deplorabile stato.

Il gran duca ed il degno suo complice il patriarca, volendo prevenire la dimanda del monaco Enrico, che non avea obbliato le loro promesse, gli consegnarono dispacci per Cantacuzeno, dicendogli che accordavano al principe tuttociò che aveva chiesto. Enrico credette ad essi sulla parola. Non conoscendo la lingua greca, non potè scorgere fino a qual punto la risposta fosse conforme all'idea che a lui ne veniva data; e reputandosi reo del menomo indugio che proverebbe la conclusione della pace se tardava a consegnare la lettera, si recò soilecito presso l'imperatore in Didimotica, e gli disse salutendolo: - « Ecco la pace: il patriarca ed il gran duca ti accordeno tutto ciò. che hai desiderato. . - Il principe, letti i dispacci, gli dimandò, ridendo, se ne conosceva il contenuto. Egrico rispose, che non eapendo il greco', si era contentato della sottoscrizione e della parola del patriarca. Allora Cantacuzeno gli tradusse la lettera. Ecco quanto gli si diceva: - . Tu avevi precedentemente of-. « ferto al grau duca, fedelissimo e cerissimo « suddito del nostro imperatore, di rinunziare alla qualità, della quale usurpavi il titolo, a « condizione di non esser punito per aver su-

a scitato la guerra civile. Ciò ti fu promesso, e ma siccome non respiravi che morte e sangue mancasti di parola. Non puoi al presente usare della stessa perfidia, perchè saresti condannato dalla tua propria lettera, e dalla te-« stimonianza di Enrico che è degno di fede. « Approviamo il tuo divisamento di rinunziare al supremo potere, di restituire le città che « hai usurpate per governarle da tiranno, di « ritirarti finalmente o sul monte Atos, od in alcun' altra solitudine. Non rimane ora a fer altro che a determinare il giorno della esecuzione. Quanto alle sicurtà che desideri per « la liberazione dei tuoi amici e la restituzioa ne de' loro beni, non occorre che te ne pi-« gli pena; abbiamo tanta prudenza ed equità « da distinguere ciò che far convenga per conci-« liare la giustizia cogli interessi dello stato.» Durante la lettura, Enrico dava segni di sorpresa e d'indignazione. Cantacuzeno gli disse, che l'amico della verità non ha punto da vergognarsi se venga ingannato da quelli che sono avvezzi a tradirla; ch' ei poteva, dietro tale sperimento, giudicare de'suoi nimici, e conoscere quale dei due partiti fosse dalla rettitudine sostenuto. Enrico tornò a Costantinopoli disingaunato intorno al gran duca ed al patriorca, cui sino allora tenuti aveva in conto d'uomini di buona fede. Era incaricato dall'imperatore

di rimproverare quelli che lo avevano inviato, di annunziare al gran duca ch' ei ritornerebbe quanto prima, e invitarlo a prepararsi al combattimento. Ma egli amò meglio di rientrare in Galata seuza vedere Apocauco. Questi, che fu avvertito del di lui ritorno, lo mandò a cercare per sapere ciò ch' era avvenuto. Egli ricusò di recarsi presso il gran duca, gli fece fare i più risentiti rimproveri da quelli cui gli deputava, soggiungendo che l'imperatore vi andrebbe egli stesso a farsi giustizia, e che si apparecchiassero a ben riceverlo.

Fintanto ch' ei comparisse, Apocauco volle trar profitto dalla di lui assenza per dare qualche nuovo saggio di coraggio e di audacia. Quindi volle prendere il forte di Empirita, e lo fece circondare dalle sue truppe. Le mura eranogrosse e forti, dopo averle battute inutilmente per tre giorni, adoperando tutte le macchine da guerra, rientrò nella capitale. L'esaurimento delle finanze lo metteva nel più grande imbarazzo. Il paese, devastato di fresco da Cantacuzeno, non offeriva alcun mezzo; più lontano tutte le città si riconoscevano a lui soggette, ed in breve, secondo le apparenze, il potere di Apocauco e l'impero non doveano avere per confini che la capitale. Era da temere che lo imperatore non pensasse daddovero a conchiuder la pace, non avendo ormai l'altro nessun.

mezzo di far la guerra. Il gran duca, per trarsi d'impaccio, imaginò d'istituire un diritto di pedaggio su tutti i vascelli mercantili che approdassero alla Propontide. L'autore del progetto adottar lo fece della imperatrice. Tutti i cortigiani lodaronlo in pubblico, rammaricandosi che non fosse stato eseguito con maggior sollecitudine, e deplorando la negligenza, per cui si era perduta per tanti anni una occasio-ne tanto facile e tanto semplice di riempiere gli scrigni del tesoro. Apocauco, pieno della sua chimera, si reca al porto d' Jero, fa disporre e motter sull'ancora un gran vascello carco di soldati per imporre un tributo sui mercatanti stranieri, e chiuder loro il passaggio. Ma siccome il vascello non era più forte di quelli a' quali si volca dar la legge, e non avea egli armato la spiaggia per proteggerlo, i bastimenti tragittavano senza niente pagare, bessandosi di Apocauco e dei suoi doganieri.

Cantacuzeno ricomparve secondo la sua promessa, e soffermossi alcun tempo innanzi alla porta di Carsia. Scorgendo che non usciva nessuno, andò ad osteggiare al Ponte di pietra, luogo situato presso alla capitale, abbondante di pascoli, e da cui poteva Cantacuzeno balestrare Costantinopoli, e fur vedere agli abitanti che non si lasciava sfuggir l'occasione di misurarsi con Apocanco. Enrico andò ivi a

trovarlo e accertarlo che la imperatrice non era cagione della guerra, ma il patriarca ed il gran duca, che le impedivano di far la pace, spaventandola colle plù terribili minaccie, e facendole veder sempre di prospetto la strage de' suoi figli come inevitabile conseguenza di qualunque riconciliazione con Cantacuzeno. Questi che non aveva altro mezzo di sgannare la principessa che le proteste già tante volte ripetute, vedendo che sempre si girava nel medesimo cerchio, risolse d'incalzare vigorosamente la guerra. Cominciò dall' accordarsi in segreto cogli amici che aveva in Costantinopoli, onde conoscere con esattezza la situazione degli animi. Tutti faron d'avviso che in quel momento un tentativo contro la capitale sarebbe arrischiato, se non anche pericoloso; che non lo potrebbero soccorrere, elo esortarono a non precipitare. Tenne di dover differire il suo progetto, marciò verso Andrinopoli, cui Paraspondilo, che n'era governatore, rimise in suo potere, non chetutti i forti che difendevano la città. Zernomiana imitò l'esempio di Andrinopoli. Essa era del pari comandata da Gerace, uno dei capitani che si erano segnalati sin dal principio della guerra civile nell' odio loro contro Cantacuzeno. Lo stesso era di Paraspondilo e di un altro ufiziale di nome Mancafa. L' imperatore se li fece venire innanzi, e disse loro che non ignorava con qual ardore avevano combattuto controdi lui in favore di Paleologo; che ben lungi di averne disgusto, lodavali di tal fedeltà; che non biasimava Apocauco nè i costui partigiani di prender le armi, ma solamente di assalirlo con calunnie; che non impedendo a nessuno le sue opinioni, li lasciava in libertà di seguire il partito contrario al suo; che se volevano riconciliarsi con lui, avrebbe per essi la stessa considerezione che sempre aveva avuta; che lungi dall' essere il nimico dei figli di Andronico, e di volerne la rovina, voleva mantenerli in possesso della sovranità; che quando il primogenito fosse in età ed in istato di maneggiare le redini dell' impero, gliele rinunzierebbe; che se lo volevano seguire, non perciò porterebbero le armi contro l'impero; finalmente che dipendeva intieramente da essi, o di militare al suo stipendio, o di ritornare a Costantinopoli. Dopo aver ringraziato Cantacuzeno, gli dimandarono tre giorni per consultarsi sulla determinazione che doveano prendere. Tornarono a lui in capo a tal termine per dichiarargli che riconosciuto avendo che la sua condotta e le sue azioni tendevano al bene dello stato e della imperiale famiglia, erano pronti a incontrare tutti i travagli e le fatiche della guerra per combattere at suo fianco. Per non lasciargli nessun dubbio sul loro attaccamento, offersero di fargli il giu-

Le-Beau I. XV. P. 111.

ramento di fedeltà. Cantacuzeno non lo ricevette che dopo avere ad essi un'altra volta proposto di tornare alle loro famiglie. Rendette poscia a Gerace il governo di Zernomina, e quello di Andrinopoli a Paraspondilo. La Tracia fu in breve quasi del tutto sottomessa.

Amir si spazientava di non mantener la promessa che fatto aveva al suo amico; ma ostacoli improvvisi gl' impedivano di eseguirla, e lo ritenevano presso di lui. I Latini evevano abbruciato i suoi vascelli, e coprendo il mare coi loro proprj, avrebbero interdetto il passaggio s' ei ne avesse avuto a sua disposizione. D'altro lato il viaggio per terra era lungo e difficile, ed anche metteva in compromesso le frontiere di Amir. Egli era in contrasto con Sarcano, sultano di Lidia e suo vicino sui limiti dei loro stati particolari. Partire prima che la contesa fosse terminata, era un esporre a pericolo il suo territorio. Amir, volendo a qualunque costo mantenere la parola, abbandona a Sercano il distretto che formava il soggetto della loro quistione, a patto che lo lascierebbe traversare colle sue truppe i di lui stati. Il sovrano di Lidia accetta con allegrezza la proposizione, dà eziandio al sultano d'Jonia il suo proprio figlio per apparare sotto il suo comando l'arte della guerra. Parte Amir alla guida di ventimila cavalieri, arriva in Tracia, e ben

tosto a Didimotica, portando presenti all'amico. Lo pregò caldamente di mettersi all'istante in campagna con lui, perchè era pericoloso il lasciare i suoi Turchi nell' ozio. Senzachè voleva andar a reprimere la insolenza di Momitzilo. Ma i Greci non erano pronti. I Turchi, impazienti del saccheggio, dimandarono di andare intanto a fare no giro in Bulgaria. Cantacuzeno fece inutili sforzi per distorli da tal progetto, perchè aveva conchiuso un trattato di alleanza con Alessandro. Risposero ch' essi non l' aveano fatta ; che il re dei Bulgari era loro nimico, e potevano perciò assalirlo senza scru-polo. Entrarono sulla terre di questo principe, rapirono nna gran quantità di prigionieri e de armenti, cui condussero a Didimotica. I Greci, durante tale scorrerio, terminato avevano i loro preparamenti. Si parti per andar a combattere Momitzilo, che diventava di gioroo in gior-no più formidabile. Egli si era impadronito della città di Santia, dei forti di Macropo, e la sua dominazione si estendeva sino alla Moren. Al primo rumore dell' arrivo dei Turchi e delle disposizioni che si facevano contro di lui, questo guerriero mandò a far le sue scuse all'imperatore, promettendo per l'avvenire une fede a tutte pruove; ma la maniera in cui osservato aveva le precedenti distruggeva l'effetto di questa promessa. Momitzilo, non essendogli riu-

scito in bene il suo artifizio, risolse di difendersi, quantunque non avesse che quattromila nomini da opporre ad una oste uumerosa. Iuoltrasi pieno di audacia, e con presuntuosa burbanza manda ad intimar la resa al forte di Periteorione, ch' era sul sue cammino. Il presidio e gli abitanti gli risposero eccitandolo ad attendere ai Turchi, come affare più pressante, e essicurandolo che la loro fortezza sarebbe il guiderdone della vittoria. Siccom' era crudelo non meno che ardimentoso, essi, temendone la collera caso che battesse il nimico, ricevettero Raico, nipote di lui, scortato da cinquanta unmini, affinchè, se vincea la battaglia, facesse la pace col zio. I Turchi, i quali andavano innanzi alle truppe di Cantacuzeno, apparvero i primi in faccia a Momitzilo. Questi, che diminuir voleva gli svantaggi della inferiorità del numero de'suoi soldati, aveva ad essi, per rimediarvi, insegnato una mossa, mediante la quale si disperdevano in un attimo, per rannodersi in un punto più lontano. Al primo urto eseguiscono la mossa, ed i Turchi, i quali prendevano questa truppa per la vanguardia d'un esercito, continuano a marciare, e si avanzano sino alla città di Migdonia. L'imperatore ed il sultano Amir, che venivan dietro, vedendo che i soldati di Momitzilo non avenno fatto che mutar sito, schierano la loro armata in battaglia, e la

dispongono in maniera che il nimico non poteva che ripiegarsi sui Turchi. Amir comanda l'ala destra, Asan la sinistra, e Cantacuzeno il fiore dell'esercito, composto dei più prodi, scel-ti tra i Greci ed i lovo confederati. Si viene alle mani con pari ardore da ambe le parti. Il sentimento del pericolo dava una nuova audacia a Momitzilo ed e' suoi compagni d'arme: ma troppo disuguale era la lotta. Perdette molta gente, e si vide costretto a retrogradare sino alle mura di Periteorione, i cui abitanti ricusarono di aprirgli le porte. Non avendo ivi tanto spazio da mettere in movimento la cavalleria, scender fece a terra i soldati, e li ricondusse al conflitto. Sino a tanto ch' ebbero il loro capitano alla testa, fecer eglino prodigi di valore, ma non appena fu quello ucciso, scorati gettan le armi e si lasci ano pigliare. Non iscappò nessuno. Cantacuzeno si rammaricò della morte di Momitzilo, perchè era valoroso, e pianse l'uso che fatto aveva de suoi militari talenti. Alla vedova di lui permise di rimanersi, o di tornare in Bulgaria. Ella si appigliò al secondo partito, portando con seco le sue ricchezze. L' imperatore prese possesso di Santie, consucte residenza di Momitzilo.

Îl cralo di Servia, contro la fede dei trattati, pesediava Feres. Non temendo i Greci che tra loro si distruggevano, c'impadronì di al cu-

ne città; quella però di Feres, non potendola prendere, la ridusse alle ultime augustie, tenendola strettamente bloccata, e intercettando i convogli di maniera che gli abitanti soffrivano tutti gli orrori della fame. Stefano aveva in quella città un partito, alla cui testa vi era Emmanuele Asan; zio della imperatrice Irene, Castantino Paleologo, zio dell' ultimo Andronico, e suo genero Demetrio Zamplacone, grande stratopedarco, si opponevano con vigore ai partigiani dei Servi, e li comprimevano perchè meno numerosi. Ma rendendo l'assedio comuni i patimenti, s' inclinava piuttosto a dare ascolto alla proposizione di arrendersi fatta dagli amici del cralo. In tali circostanze Costantino e Demetrio dimandavano soccorso a Cantacuzeno, e gli deputarono inviati che gli descrissero la situazione di Feres. Tosto l'imperatore fa partire Giovanni Brienne, incaricato di andar ad intimare da sua parte al cralo di ritirarsi : altrimenti marcerebbe contro di lui alla testa de' suoi alleati. Gli faceva in pari tempo delle rimostranze sulla di lui condotta, dicendogli che non obblierabbe i servigi che gli aveva renduti, ma che il difendere i suoi sudditi contro di lui era un adoperare contro i doveri imposti dalla riconoscenza. Dopo aver deputato Brienne, marciò verso Cristopuli, e si pose a campo nel borgo di Gabriele per appressarsi a Feres, e soffermarsi in un go donde poteva facilmente soccorrere le città molestate dai Servi. Ben presto ritorna il depu tato, avvisando che al suo arrivo e sul rumore della marcia di Cantacuzeno, il cralo avea levato l'assedio. Questo principe faceva dire all' imperatore che si ritirava per lasciarlo in libertà di entrare in Feres, se lo giudicava opportuno, e ch' era suo intendimento di eseguire i loro trattati. Brienue porge alcuni particolari sullo stato della città che richiedeva una particolare vigilanza, perchè la fazione del cralo, addetta a questo principe, non si lascerebbe sfuggire verun incontro di sollevare il popolo. Cantacuzeno convoca un consiglio per sapere che far si dovesse, perchè alcuni avvenimenti di Costantinopoli, dei quali siamo per rendere conto, esigevano forse che vi s'incamminasse.

Mentre che l'imperatore sottometteva la Tracia, batteva Momitzilo e liberava Feres, continuava Apocanco il corso de' suoi raggiri collo stesso successo. Pieno d'inquietudine pei progressi di Cantacuzeno, sapendo ch' ei si era renduto padrone di tutte le città mediterranee, di pressochè tutte le truppe grecho, e che per giunta ricevuti avova potenti rinforzi dagli stranieri, tenne di trovare uell'affetto del popolo un mezzo sufficiente contro il suo nemico, e tentò di consiliarrelo. Divenne pertan-

to affabile e popolare, ma cominciava ad esserlo un po' tardi, ed il popolo che accorda la suo confidenza soltanto a quelli contro i quali non è prevenuto , non la poteva dare a colui che tormentato lo aveva per lungo tempo e sempre ingannato. Allora Apocauco si persuase che imparentandosi colla imperatrice, inducendola a far isposar sua figlia a Giovanni Paleologo, egli troverebbe in qualunque vicenda un certo riparo sotto si potente armatura. Non avrebbe certamente questa volta eluso il matrimonio, se il suo raggiro fosse riuscito. Temendo ch'ella non rigettasse tal progetto col meritato disprezzo, si servi dell'inganno per rendersela soggetta, e fu di scrivere a nome di essa a papa Clemente VI. Anna diceva al pontefice che educata secondo le leggi nella religione degl' Italiani, ed in un profondo rispetto per la dottrina della chiesa romana, non aveva tralasciato di essere internamente addetta ad essa chiesa; che obbligata a sposare un principe d'altra religione, era stata forzata a dissimulare i suoi sentimenti, ed acconsentire di esser vittima degl' interessi politici ; che riguardava sempre il papa come padre, maestro, e guida nella fede ; che sino dal suo arrivo in Costantinopoli aveva ella divisato di ritornare alla sua religione, o di obbligare i suoi sudditi ad abbraccierla, ma n'era stata sempre

impedita da guerre cradeli. Dimandava il perdono della colpa che aveva commessa approvando esternamente il rito greco, scongiurando il pontefice di darle contro i suoi un soccorso che la mettesse in istato di vincerli, onde potesse dipoi fare una pubblica confessione della religione cattolica romana, e col suo esempio attirarvi l' impero. Apocauco affidò la lettera ad un pittore, di nome Preposito, cui non mise a parte del suo segreto, ma da cui richiese la promessa giurata di non dire a nessuno che fossi incaricato di dispacci per ordine della imperatrice. Clemente esultà di gioja nel ricever la lettera, e sollecito rispose alla imperatrice , lodandone la fermezza e la costanza a perseverare nella religione dei suoi padri malgrado gli esempi che dovevano farla abbracciare la comunione di una chiesa scismatica; ne ravvivava il coraggio, e chiudeva dandole la sua benedizione. (1) Preposito consegnò ad Apocauco la risposta del papa. L' oggetto, che il gran duca si proponeva, era adempiato. Egli aveva delle armi contro le principessa, s'ella ricusava di aderire alla di lut dimanda. Allora letto avrebbe pubblicamenta

<sup>(4)</sup> La corte di Roma ha sempre sosteunto che la lettera della imperatrice Anna fosse in effetto di lei. Noi abbiamo presentato il raccouto di Cautocuzeno.

la risposta del papa, ond' eccitare contro di essa il popolo, il quale superstiziosamente affezionato alla sua roligione, egli sperava eziandio, che in una rivolta si sarebbo recato verso, il palazzo per trucidare la imperatrice ed i suoi figlinoli. In tale rivoluzione usurpato avrebbe l'autorità. Se tal progetto falliva, egli aveva quello di rinchiudersi nel forte di Mangara, o di passare sopra una galera nella fortezza di Epibata, e terminarvi la vita nella independenza; ma non ebbe il tempo di consumare la sua impresa. Avvicinavasi l'istante fatale per colpa sua, e le precauzioni che prese per ghermire tutto il potere, glielo fece perdere colla vita.

tutto il potere, glielo fece perdere colla vita.

Per aggiungere il suo scopo, vedendo che
uon potera conciliarsi l'affetto del popolo, il
quale non passa giammai dal timore all'amore,
Apocauco risolse di ottenere col terrore quella
ubbidienza che veniva negata alle sospette cortesie, e ch' ei avrebbe volnto riconoscere dall'attaccamento. Formò presso a sè una guardia numerosa, composta degli uomini più arditi, e dei quali si fece tanti docili strumenti
con un generoso stipendio. Qualunque volta usciva, scortar si faceva da feroci soldati, i quali
allontanavano brutalmente quell' ignobil ti
ranno. Aveva preso elloggio alla porta di Leguo, vicina al porto, presso a cui si teneva una

galera sempre pronta alle vela per trasportare il gran duca al menomo pericolo. Non poteva più dissimulare a sè stesso, che ormai era l'og-getto dell' odio generale. Vedevansi i due suoi figli sotto i vessili di Cantacuzeno, essendo andato il più giovine a raggiungere il fratello. I lieti successi dell' imperatore lo rendevano ora cupo, ora furioso. Disse un giorno a'suoi confidenti, in un accesso di rabbia, che se il suo nimico si rendesse padrone di Costantinopoli, non vi trover bbe che la terra e l'aria: Rovinerd tutto il restante, soggiugneva, quand'anche dovessi rovinare me stesso. I parenti, gli amici dell' imperatore, che godevano pur anche della libertà, ne furon privati per ordine suo; e così tutti quelli che avevano avuto alcun rapporto col principe furono tutti spogliati de' loro beni. Siccome erano più di dugento, e tal numero doveva crescere per l'aggiunta di tutti quelli che per la loro fortuna potevano far ombra al gran duca, ordinò che s' ingrandissero le prigioni, e intese particolarmente a quella ch'era fabbricata nel palazzo di Costantinopoli. Net riparto asò d' un crudele reffinamento, in cui tutto fu calcolato per tormentare il detenuto e tenerlo in uno stato di continuo martoro. Egli visitava ogni giorno le prigioni, pressando gli operai, incoraggiandoli con promesse e distribuzioni di denaro, spaventandoli con mi-

naccie quando i lavori non rispondevano alla barbara sua impazienza. Quelli che eran chiusi nella parte che non era suscettiva d'ingrandianento o di nnove divisioni, erano testimoni di tali misure, e ciascun giorno vedevano Apocauco, ne udivano le esortazioni ed i discorsi. Dubitar non potendo del rigore dei trattamenti nd essi destinati nelle prigioni che si preparavano con tanta diligenza; conoscendo che quella prigione non sarebbe per essi che una tomha, nella quale si volca seppellirli vivi, risolsero di liberarsene colla morte di Apocauco, o colla loro propria. Ma. all' esecuzione dell' impresa opponevansi alcuni ostacoli che sembravano insuperabili. Non aveano arme, ed il grap duca vi entrava sempre accompagnato da una guardia numerosa, e dopo aver dato l'ordine di far rientrare i prigionieri, se mai giungeva in quell'ora in cui si permetteva che scendessero nel cortile per respirare un' aria meno insalubre di quella della loro segrete. Malgrado tali precauzioni non perdettero la speranza-Misero a parte della congiura Alessio, nipote di Apoganco, il quale lo aveva fatto cacciare in prigione. Questo giovine non era già uno de' meno ardenti suoi nimici. Tutti spiarono la occasione in silenzio, guardandosi bene dat lasciarsi sfuggire cosa che potesse o tradire il loro disegno, o far nascere il menomo sospetto-

Un giorno, sollecito di chiarirsi s' era stato eseguito l'ordine da lui dato nei di precedenti riguardo alle costruzioni, il gran duca trapassa la soglia della porta, percorrendo alla guardia cui lascia al di fuori, e avendo seco un solo uomo, si trova nel mezzo dei prigionieri prima che si avesse avuto agio di farli rien-trare. In vedendolo si slanciano spontaneamente addosso a lui, non avendo altre armi che pietre. Uno di essi trova un bastone, e gli percuote la testa, indirizzandogli la parola, e rimproverando il cielo che lasciasse vivere tanto a lungo quel tristo. Apocauco si difende da uomo che voglia vendere a caro prezzo la vita. La lotta, quantunque disuguale, andava in lun-go, quando un detenuto la mandò a termine con un colpo di mannaja cui svelse datle ma-ni di un' operajo. Le guardie, invece di vendicare la di lui morte, si sparpagliano all'istante. I prigionieri ne appesero il corpo sopra le mura, e soprapponendone la testa ad una picca , la mostrarono in ispettacolo al popolo. Sulle prime si prepararono a difendersi da chi venisse ad assalirli hen presto, e si lusingarono a segno di credere non solo che l'imperatrice accorderebbe ad essi il perdono, ma eziandio ricompense per aver liberato i Greci dal nimico dello stato. La principessa, non appena intese l' evento, diede ordine ad Isacco Asan, pa-Lo-Bean T. XV. P. 111.

nipersebaste, di andar a calmare la sedizione, e promettere ai prigionieri che non si farebbe ad essi alcun male, purché uscissero, e rientrasse ciascuno in sua casa. Ma le cure del governo, ond'era nel tempo stesso incaricato. gl' impedirono di eseguire quell' ordine. I prigionieri passarono il restante del giorno e della notte successiva senza essere inquietati. Stava da loro il porsi in salvo. La folle speranza delle ricompense li mandò tutti in rovina. La domane Zefresto, servo di Apocauco, uomo violento e crudele, il solo che avesse e meritasse tutta la confidenza del suo padrone per l'analogia dei due caratteri', aduna i marinai coi quali viveva alla dimestica, eccita col loro mezzo la plebaglia a vendicar la morte del granduca. La impresa era facile. I prigionieri inermi non potevano resistere ad una moltitudine armata e furibonda. Si rifuggirono, la maggior parte, nella chiesa dei nove Ordini, asilo ordinariamente inviolabile; ma il popolo ve li trucidò senza riguardare alla santità del luogo. Gregora descrive le orribili mutilazioni esercitate in quella occasione. Rende fin anche la principessa Anna complice di tali crudeltà. Quest' accusa, cui gli altri storici non fecero, non semba inventata che per sorreggere quella della pretesa inclinazione di Anna per Apocauco, il quale, se fosse stata fondata, non avrebbe avuto bisogno di suppor lettere per rendersi dipendente la principessa. Tra i prigionieri che riuscirono a salvarsi v'erano quelli che allora allora trucidato avevano il gran duca, e particolarmente Raulo, che gli avea tronca la testa con un colpo di mannaja (1). Così è morto Apocauco, che ruppe all' impero la guerra civile. Sembrava che questa dovesse finire con lui ma fu altrimenti. Le azioni di quel raggiratore lo hanno fatto conoscere senzachè niente altro ci occorra da aggiungere. Ritorniamo a Cuntacuzeno, da noi lasciato nel borgo di Gabriele.

Quando radunò il suo consiglio, egli avea ricevuto dagli amici e dalla imperatrice Irene, per mezzo d'un corriere, la nuova della morte del gran duca. La città di Feres ricercava la sua presenza, affinchè ne scacciasse la fazione del cralo. Egli era perplesso tra Feres e Costantinopoli. Amir e Solimano, figli di Sarcano, erano presenti all'assemblea, perchè li volea consultare. L'opinione generale si fu non esservi cosa più vantaggiosa che marciare ver-

<sup>(4)</sup> Ducas va d'accordo cogli alti storici nelle principali circostanze. Ne differisce nel resultato, facendo assassinare parecchi del palazzo dai prigionieri ai quali si sottrasse Michele Ducas avo di lui, travestito da monaco. Quindi, secondo la sua versione, i detenuti avrebbero fatto delle vittime, invece di esserlo. Stor. di Mich Duc. c. 5.

so Costantinopoli, poichè la resa della capitale si trarrebbe dietro quella di tutte le provincie, e terminerebbe la guerra; che uopo era mettere a profitto senza indugio la morte di Apocauco, e ch'era pericoloso il trasandare si bella occasione. Cantaenzeno, il quale non eredeva che il colpo fosse decisivo, come quelli peusavano, fece loro delle rimostranze dettate dalla consueta sua prudenza. - \* É più che certo, disse, che i prigionieri restano padroni del palazzo di Costantino. Non hanno nè armi . nè provvisioni, e non possouo far testa, se sono assaliti. In tal ceso arriveremo troppo tardi in loro soccorso, e ci saremmo posti in una situazione più svantaggiosa di quella in che siamo; dappoi che non avremmo più a fronte colui che riguardavamo come l'autor della guerra, e l'oggetto dell'odio generale, circostanza che sembra dare alla nostra impresa un altro carattere. S' è vero, siccome asserite, che la capitale sospira al nostro arrivo, che i prigionicri hanno avuto alcun soccorso, si può ben aspettare per qualche istente. Le speranza incerta di liberarli non ci deve far abbandonare no bene certo ch' è nelle nostre mani. La città di Feres è una piazza importantissima, ed uno dei balnardi dell' impero. Io son per marciare contro Feres con tremila uomini, e intanto l'esercito si avvierà per Costantinopoli. Non mi vi

tratterrò che un giorno, tempo sufficiente per discacciare gli avanzi della fazione del cralo, e provedere ai più pressanti bisogni. Ripartirò immantinente. Non avendo preso con meco che soldati leggarmente armati, non tarderò a raggiungero le altre truppe, cui il peso dell'armatura costrigua a marciare a piccole giornate. Così noi prenderemo le misure necessarie per la conservazione di Feres, senz'arrivar più tagdi a Costantinopoli. Finalmente quand' anche perdessimo in quel mezzo tempo l'occasione di prendere la capitale, non perderemo già la speranza d'insignorircene, mentre se Feres cade nelle mani del cralo, ella vi resta, non meno che le altre città della Macedonia, cui trae dietro a sè, e che seguono il di lei destino. » Tale consiglio avveduto e prudente fu approvato dai più distinti uffiziali dell' esercito di Cautacuzeno; ma Amir, Solimano ed i Turchi lo impugnarono caldamente, e riprodussero tutte le obbiezioni, cui l'imperatore aveva confutate. Il loro interesse era diverso da quello del principe, il quale pensava all'avvenire, all' integrità dell' impero greco, di cui non voleva lasciar nè punto, nè poco intaccar le frontiere. I Turchi ragionavano da alleati che vogliono possedere. Fu danque mestieri cedere, o si marciò contro Costantinopoli. Nell'avvicinarsi, intesero che i prigionieri erano stati trucidati, che si era ristabilita la tranquillità dopo tre giorni di sconvolgimento; che Isacco
Asan, panipersebaste, era incaricato del governo di concerto col suo collega Cinnamo, mistico, sotto la direzione del patriarca, il quale
conservava tutta la sua influenza. Cantacuzeno
seppe eziandio che la vedova del gran duca si
ritirava nella fortezza di Epibata con immense
ricchezze, cui dicevasi aver Apocauco ammassate prima della sua morte, facendo venire tutto l'oro e l'argento disseminato da lui, per
mostrare tutti que' tesori alla imperatrice, e
farla consentire al maritaggio di sua figlia col
giovine imperatore Paleologo.

Cantacuzeno vide con rammarico avverati i suoi timori. Biasimò i Turchi di averlo privato, colla loro impazienza, della città di Feres e di tutta la Macedonia, che, disperando di esser soccorse da lui, aveano dovuto arrendersi ai Servj. I suoi alleati, alla loro volta, disgustati di non avere più ascoltato le sue osservazioni, acconsentirono a ricalcare le loro orme. Si ripigliò dunque la via della Macedonia. Le truppe furono costrette a dimorare presso Apamea, perchè ivi Solimano cadde malato. Egli era assalito da una febbre inframmatoria assai violenta. Per farla cessare furono adoperati alcuni rimedi, che, per l'eccesso del freddo, soffermaronla tutto ad un tratto, e

gli agghincciarono il sangue. Amir, al quale quel giovine principe era stato affidato, comprendendo tutta la importanza d'un si prezioso deposito, concepi ben a ragione la più viva inquietudine. Per sar cessare gli svenimenti di Solimano, é rendergli il calore, gli fece prendere della terinca e del vino vecchio. Vi riusci: ritornarono le forze, il sangue ripigliò il suo corso, ma ricomparve la febbre. I medici ricorsero ai primi rimedi, e ne fa sì pronto l' effetto, che l' infermo spirò sul fatto. Allora accusarono Amir di avere avvelenato il principe dandogli del vino, malgrado le proibizioni di Maometto. Il sultano temeva non forse questa calunniosa imputazione fosse creduta da Sercano, il quale, mentr'egli era lontano dai suoi stati, se ne poteva impadronire facilmente. Era necessario un prouto ritorno. Cantacuzeno se ne accorse, e non si oppose alla partenza dell' amico che fu sollecito di precorrere alla nuova della morte di Solimano. La fatica che durò a persuadere Sarcano della sua innocenza dimostra ch' era stato prudentissimo partito quello di ripatriare. La morte del giovine Sotimano attirò spiscevoli conseguenze all' imperatore, rimaso privo d'un potente e affettuoso alleato. Questo principe con rammarico vide verificarsi ciò che avea preve duto. Stefano prese Feres, tutte le città legate a questa con un

medesimo sistema di difesa, dalle quali dessa era la chiave; e la Macedonia. Levato in superbia per tale avvenimento, si fece acclamare imperatore dei Greci e de' Servi, e rinunziò il titolo di cralo a suo figlio, abbandonandogli tutta l'antica Servia, composta del paese situato tra l'imboccatura del Danubio nel Ponto Eussino; e Scopies, città costrutta sul fiume Assio. La vanità, cui gl'inspirava un vano titolo, gli fece abbandonare un patrimonio sicuro per non ritenere che alcune provincie conquistate, la cui conservazione richiedeva l'impiego di tutte le sue forze unite. Cautacuzeno, indebolito dalla ritirata di Amir e dai progressi del nimico, non potendo più niente intraprendere, rientrò in Didimotica.

Questo principe aveva lasciato ne' dintorni della capitale un corpo di truppe sotto gli ordini di Vatace, per invigilare sulla guarnigione di essa città e devastere il paese. Alesfaro, uno dei generali che comandavano la guarnigione, fatta una sortita con un drappello, fa battuto e preso, e la sua truppa distrutta. Vatace, che non operava se non se conforme al suo interesse particolare, non aveva abbracciato il partito di Cantacureno che per vendicarsi di Apocauco, il quale, dopo avergli venduto il governo di Tessaglia, glicio tolse per darlo ad uno de' suoi figli. Vedendo che la

corte non aveva neppure un capitano atto a comandare le truppe, ed a dirigere le operazioni militari, s' avvisò che dandosi allo stipendio della imperatrice, sarebbe il primo dell' esercito e per grado, e per esperienza e per talenti. Apocauco, suo nimico personale, non viveva più; il patriaroa, del quale era parente, perchè suo figlio aveva sposato la figlia del prelato, non poteva essere contro di lui. Conoscendo il bisogno che si aveva del di lui ajuto, s'avvisò di trovare più il suo conto nel partito della corte che in quello dell' imperatore. Scrisse dunque alla principessa e le offecse di combattere per lei, promettendo di compiere la rovina di Cantacuzeno col mezzo dei Turchi, dei quali conosceva perfettamente la lingue, e co' quali non aveva mai tralasciato di mentenere particolari rapporti. Ella ne ricevette le offerte con tanto maggior gioja, quanto che erano conformi ai secreti suoi desideri. Sempre agitata dai chimerici timora inspiratile da Cantacuzeno, cercava alcuno da potergli opporre. Accordò adunque a Vatace tutte le condizioni da lui richieste. Egli sulle prime dimandò truppe al sultano di Lidia. L' imperatore informato dell' accaduto, spedi al generale, che in tal guisa lo abbandonava, il protosebaste Caloteta, per rimproverarlo della sua ingratitudine, ed invitarlo a venirlo a tro-

vare, promettendo di accordargli tutto ciò che bramava. Vatace non nego di aver fatto un trattato colla imperatrice, ma protestò che facea conto di spiegare ben presto la sua condotta a Cantacuzeno, e dimundargli perdono. Era questa la maniera di tirare in lungo. Egli aspettava i Turchi per dichiararsi. L' imperature, che sospettavane, e sapeva che Vataca alla prudenza accoppiava il coraggio e la scienza, confessando che non v'era un uomo di pari merito in Costantinopoli, tenne di dover fare tuttociò che da lui dipendeva per rattenerlo nel suo partito. Per consegnenza gli deputò Niceforo Metochita, gran logoteta. Metochita intese per viaggio che Vatace si era apertamente ribellato; che i turchi, dei quali aveva implorato il soccorso, già erano arrivati a Teristasi. Egli tornò addietro a dare tal nuova all' imperatore. Parecchie città della Tracia. governate dagli amici o dai parenti del perfido Vatace, lo imitarono. Tali disgrazie non impedirono a Cantacuzeno di apparecchiarsi alla guerra contro il nuovo nimico. Questi si astenne dal dire ai Turchi, che gli avea fatti venire per combattere l'imperatore, del quale erano precedentemente alleati. Dichiard che era per condurli al saccheggio, credendo che bastasse mostrar loro e armenti da prendere e cittadini da riscattare. Ma prese abbaglio.

I Turchi, da lui condotti presso a Carella, gli dimandarono, prima di assaltare questa città, s' essa non apparteneva a Cantacuzeno. Ed egli effermandolo promise loro un ricco bottino; ma essi divenuti furibondi perchè gli aveva gabbati, se gli scagliarono addosso, lo uccisero, condussero il figlio suo ed i soldati in ischiavitù, ritornando al loro paese senza commettere nessun atto ostile contro le cittadi e le ville, dov' era conosciuta l'autorità dell' imperatore. Le città che si erano ribellate con Vatace rimasero dopo la costui, morte nel partito della imperatrice. La guarnigione del forte di Empirita le consegnò il governatore, di nome Arcentitzo. Giovanni Apocauco, fratello del gran duca, essendosi procacciato delle corrispondenze nella città di Reggio, su introdotto di notte nella piazza.

Gantacuzeno che, per resistere a Vatace, avea raccozzato truppe e fatto apparecchi, risolse di adoperarli contro la capitale, sperando di terminare d'un solo colpo tutti i suoi rovesci. (an. 1346.) Aveva con seco Gerace, che comandava la guarnigione di Zernomiana, e Paraspendilo, sulla fedeltà dei quali teneva di dover contare. Ordinò al secondo di condurre tutti i soldati ch'erano in Andrinopoli, eccettuati Brano, Mugduto e Francopulo, che un tempo avea fatto ribellare gli abitanti di

essa città, e perseguitato i partigiani dell'imperatore. Tale ordine era dato affinchè non credessero di esser tratti alla guerra a loro malgrado. Paraspondilo costrinse Francopulo a partire, quantunque ammalato. Non appena lo vide l'imperatore, che rimproverò acremente Paraspondilo, non solamente di averlo disubbito, ma di aver trattato con durezza un infermo. Egli dimandò perdono all' imperatore, il quale raccomandò Francopulo e' suoi medici, e andò a stanziare al ponte del Cammello. I suoi amici uscivan la notte di Costantinopoli per conferire con lui interno ai mezzi di rendersene padrone. Avevano il progetto di schiudere la porta Xilocerta, ch'era murata e accecata da gran tempo. Nel mezzo di tali conferenze, Francopulo, la cui salute ristabiliva, passeggiando pel campo, vide un suo amico, cui sapeva dover essere nella città capitale. Attonito gli dimandò da quanto tempo, e con quale intenzione ne fosse uscito. Quegli, conoscendo l'odio di Francopolo contro Cantacuzeno, e non avendo motivi di sospettare che avesse mutato sentimenti, s'avvisò di potergli affidare il suo segreto. E lo fece con tento più di fiducia, quanto che sendo stato intimo amico di Francopulo, ne poteva aver bisogno nell'assuntasi impresa, non dubitando che non si piacesse di secondarlo. Non si trattava niente meno che di avvelenare Cantacuzeno. Quell' uongo dunque confessò all' antico suo amico, che quelli che comandavano a Costantinopoli mandato l'aveano per isbrigarsi dell'imperatore; che da ben sei mesi ne spiava la occasione; che dopo molti inatili sforzi, pene e pensieri, era pervenuto ad esser cuoco del principe; che aveva il progetto di dargli quella sera stessa una tazza di veleno: finalmente , dappoi che avea la fortuna di abbattersi in Francopulo, associare lo voleva alla sua azione, onde partecipasse delle ricompense che ne attendeva. Francopulo fece sembiante di approvare il progetto, e di accettare la proposizione. Dipoi pregò l'amico di mostrargli il veleno. L'altro glielo mise in mano. Francopulo non glielo volle più restituire. L' avvelenatore, scorgendo che si era ingannato, e temendo di esser preso, faggi e rientrò in Costantinopoli, Francopulo andò a raccontar tutto all' imperadore, e gli mostrò il veleno. Il principe gli diede una ricompensa proporzionata al benefizio, meravigliando di quella serie di circostanze la qual faceva ch' ei dovesse la vita alla disubbidienza di Paraspondilo.

In quel mezzo Gerace, cui le beneficenze di Cantacuzeno non aveano guadaguato, e che accettandole aspettava la occasione di tradirle, essendo di guardia alla testa del campo, usci

dal suo posto, entrò in Costantinopoli, convenne coi ministri sui mezzi di uccidere l'imperatore, e ritornò al campo senza che niuno si fosse accorto della sua assenza. Ma gli amici di Cantacuzeno, informati di tal conferenza, ne fecero tosto dare avviso al principe. Questi, che non poteva credere tanta perfidia, fece dir loro che s' ingannavano; che i suoi nimici spargevano quella voce per indurlo a trattare inginstamente Gerace, o per impegnare quest' ultimo ad abbandonare il di lui partito. Intanto. ricevute notizie più precise, fece venir Gerace, gli rammentò le sue promesse ed i suoi giuramenti, ne lo sciolse, gli die' la libertà di tornare a Costantinopoli e di militare contro di lui. Gerace giurò ch' era innocente; che i di lui sospetti erano ingiuriosi; che non avea mai cessato di essergli fedele, e, per convincerlo, gli consegnò un' imagine di s. Giorgio cui portava sempre sul petto. La consegna di tal sorta di reliquie era la più sacra caparra che dar si potesse della sua sincerità, e la più incontrastabile pruova della sua innoce uza. Gerace, alcuni giorni dopo, s' introdusse ancora di notte nella capitale per prendere nuove misure, essendo state scoperte le prime. Questa pratica fa attraversata da un' altra che avea lo stesso scopo, vale a dire lo morte dell'imperatore. Un greco, del partito di questo prin-

cipe, di nome Paraspondilo ( diverso da quello di cui abbiamo parlato) usch dal campo per andar a conferire coi ministri. Egli vi era quando vide arrivare Gerace, il quale non lo riconobbe. Indovinando l'oggetto della visita, e calcolando che quel competitore sarebbe meglio rimunerato di lui, Paraspondilo risolse di depunziarlo a Cantacuzeno. Perciò recise alcuni neli del cavallo di Gerace, e parti con tale testimonianza della di lui perfidia. Egli dal suo procedere si riprometteva due vantaggi: il primo era d'insinuarsi, mediante tal servigio, nella grazia dell' imperatore, ed il secondo di ucciderlo con maggior sicurezza mentre dormiva. Al primo albeggiare, gli amici di Cantacuzeno lo fecero avvertire della visita di Gerace e del suo intertenimento coi ministri. Nel medesimo istante Paraspondilo conferma la loro relazione, e racconta che sospettando del di lui tradimento, e volendosi liberare dai suoi dubbi, lo aveva seguito, veduto entrare presso i ministri, e che cercando un mezzo di convincerlo, s'era avvisato di tagliare un fiocco di peli del suo cavallo. E lo presenta nel terminare il suo rapporto. L'imperatore, concentrato in se stesso meditava come si dovesse condurre con Gerace, quand' ecco gli vien recata la nuova che la guarnigione di Costantinapoli saceva una sortita. Era quello un drappelle di

Tedeschi. La mischia non su rilevante. Il solo Gerace ricevette due ferite leggiere, e perdette il cavallo. Fu nulladimeno salvato e riportato al campo. L'imperatore andò a visitarlo, e gli disse di guardarsi che s. Giorgio non si volesse vendicare del di lui spergiuro e di aver profanato la sua immagine. Gerace ripetè i suoi giuri e le sue proteste, ma rimase confusoquando l' imperatore gli mostrò le pruove della di lui menzogna. Egli , vedendosi scoperto, prese la fuga la stessa sera, e si recò presso l'imperatrice, che lo accolse con trasporto di gioja, e gli diede i governi che aveva avuto Vatace. Paraspondilo non fu più fortunato. Vedendo che inspirava sospetti e che gli si tenevano gli occhi addosso, rifuggi nella ca-Bitale, dove si ricevevano tutti i nimici di Cantacuzeno. Non andò guari che lo stesso principe seppe che i suoi amici erano spiati, e che sarebbe ad essi impossibile di eseguire sul momento il progetto che avevano formato d'introdurlo per la porta Xilocerta; pertanto levò il campo per recarsi a Selivrea. Tutti questi tentativi di assassinamento gli facevano conoscere che non vi erano per lui che pericoli senza gloria presso a Costantinopoli.

Arrivato in Selivrea scelse trecento soldati per condurli a Jero, città situata all'imboccatura del mare del Ponto, e cui voleva occupare, quantunque non vi avesse nessuna intelligenza. I suoi rizzarono le scale senza essere vedati, e alcuni salirono senza danno e senza ostacoli. Ma invece di attendere i loro compagui e di andare ad aprir loro le porte, si diedero al saccheggio, come se fossero padroni della piazza, e colla loro impaziente avidità perdettettero tutto il frutto della vittoria. Gli abitanti, avendo riconosciuto il piccolo numero, rovesciarono le scale, e si difesero valorosamente. Contuttoció un solo soldato fu ucciso. Fallita cotesta impresa, Cantacuzeno prese'la via di Andrinopoli. Il patriarea di Gernsalemme, ed un gran numero di vescovi si trovavano allora in quella città. L' imperatore risolae di profittare della toro presenza per farsi consecrare con tutte le formalità convenienti. Comandò agli orafi di fare una corona d'oro, e tutti gli ornamenti necessari per la ceremonia. I preparamenti richiesero alcun tempo. Ella si fece nel mese di maggio. Cantacuzeno su incoronato da Lazaro, patriarca di Gerusalemme, nel giorno in cui la chiesa greca celebrava la festa di Costantino e di Elena sua madre. Lo stesso prelato incoronò dipoi la imperatrice Irene. Furon gettate al popolo monete d'ero e d'argente: si fecero conviti e pubbliche allegrezze. Niente si ommise di ciò che le circostanze permettevano di fare. ve scovi radunati

in quella occasione diliberarono sulla quistione di sapere se dovevano restare nella comunione del patrierca di Costantinopoli, dappoi che s' era permesso di tenere chiusi nelle loro case un gran numero di prelati. Fu deciso ad una ch'era necessario separarsi da lui. Avendo l'imperatore confermata la loro sentenza . il nome di quel patriarca fu tolto dalle pubbliche preghiere, e si proibì di riconoscerlo. L'esercito supplicò Cantacuzeno di acclamare per suo successore Matteo suo figlio, (1) affinche se avessero la disgrazia di perderlo non restassero senza sovrano. L' imperatore li ringrazio, e dimostrando quanto la loro dimanda offendeva le convenienze, disse : - « Io non ho già preso « le arme contro i figli di Andronico ; i mali a trattamenti diretti contro di me non hanno a punto alterato l'affetto che porto ad essi. · Poteva, vivendo il loro padre, prendere tra « le mani l' autorità suprema, e non l'ho fate to ; mi era facile impadronirmene alla di

· lai morte, e non volli, sebben' egli ne moa strasse desiderio negli ultimi suoi momenti.

· Non ho cedato che alle vostre preghiere.

(1) Cantacuzeno solo ci dà questi particolari. Niun altro storico fa menzione di questa preghiera dell'esercito, ed il lettore conoscerà dal progresso degli avvenimenti la causa ed il motivo di tale osservazione.

415 IRRO CVIL . Tolga il cielo che io muti sentimento verso a la famiglia imperiale, sin che mi renda pa-· drone di Costantinopoli, sin che io faccia un « trattato per essere riconosciuto imperatore. « Terrò Giovanni Paleologo come mio collega; « gli darò mia figlia per moglie : se questa « unione non può avvenire, troverò altri mezzi « da confondere gl'interessi, e distruggere « ogni inquietudine sospettosa. Voi vedete che « io non vi posso accordare ciò che mi dimandate. L'associarmi mio figlio sarebbe con-« trario alle mie massime. Gl' imperatori non « vengono come le piante; uopo è che muoja · l'antico primachè se n'elegga un nuovo. « S), lo giaro, se tutti i popoli venissero ad « offerirmisi, se tutti i re mi dessero la loro corona a patto che io sacrificassi Giovanni · Paleologo, anteporrei la più estrema miseria e ed il più oscaro ritiro piuttesto che reguare su tutti gli uomini a così criminosa condi-« zione. Sono rattenuto in questo dovere non « solo dal mio rispetto e dalla mia gratitudino « pel padre, ma dalla giustizia eziandio che \* devo al figliuolo, il quale in una età debole e ed innocente non ha preso e pon ha potuto « prendere veruna parte alle persecuzioni, dele le quali sono l'oggetto. Se avesto mai la « rea intenzione di riconoscere un altro fuor-

chè questo giovane principe, sappiate anti-

a cipatamente che hen lungi dal secondarvi, a mi opporrei con tutti i mezzi che fossero a in mio potere. » - Camechè questa risuluzione espressa con tanta energia spiacessa all'esercito, esso non potè ricusare a Cantacuzeno il tributo della sua ammirazione e del suo rispetto.

Poco tempo dopo la sua iucoronazione, Cantacuzeno intese alcuni avvenimenti disastrosi che lo remmaricarono, tanto più ch' ei n' era o la causa o almeno la occasione. Si tratta di Tessalonica, città commerciante e popolosa, in cui nei tempi di pace, la tranquillità era spesso turbata perchè rinchiudeva sempre nel suo seno spiriti faziosi o ribelli. Ella poteva, meno che ogn' eltra, sottrarsi ai disordini che desolavano l'impero. Il gran duca ne aveva affidato il governo a suo figlio Giovanni Apocauco, il quale si distingueva per una moderazione, di cui non gli dava certamente il padre un esempio in sè stesso. Egli non favoriva, nè perseguitava i partigiani di Cantacuzeno; ma nod poteva non dispiacere con questa imparzialità stessa ai suoi nimici. Questi erano numerosi e potenti, perchè il furore che gli animava semipre ne accresceva la forza. Coprendo tal foro: re col nome di zelo, si facevano chiamare zel lanti, ricevevano tra loro tutti i banditi che si presentavano, e le genti rotte allo stravizzo. La

condizione necessaria per essere ammesso in tal truppa, era l'odio contro l'imperatore. Alla loro guida vi era Michele Paleologo, superbo d'un nome che disonorava, facendosi capo di simil banda. Non contento di dividere Bautorità col governatore, tentava di attirarsela tutta intera per goderne egli solo. Non osando nulladimeno di prender le armi contro di lui a cagione del gran duca, cui temeva, operava sotto mano, ed all'audacia sostituiva l'astuzia. Giovanni Apocauco, al quale cotesta usurpazione rendeva Paleologo odioso, non volea far uso di mezzi violenti contro di lui, a motivo della plebaglia, che il suo rivale volgeva a suo talento. Ben certo di non poterlo frenare nelle pretensioni, vide che il solo mezzo di racquistare l'autorità si era di sbrigarsi di Michele. Per venirne a capo, guadagnò l'affetto dei principali abitanti di Tessalonica, e di quelli che avevano qualche attaccamento per Cantacuzeno. Tutti lo inasprirono maggiormente, e coi loro discorsi e lamenti ne aumentarono l'odio contro Paleologo. La più parte erano stati maltrattati da quest' ultimo, o dal partito di cui egli disponeva; alcuni erano stati posti in prigione, altri bandeggiati o proscritti, e non erano rientrati che facendo sacrifizi; tutti respiravano la vendetta: si risolse di ucciderlo. Colui che più di ogn' altro avea sofferto dalla inginstizia di

Michele, ne assunse la esecuzione Apocauco li raccoglie in una casa rimota, fa che nascondano delle arme sotto le loro vesti ; e, prese tali misure, manda ad invitar Paleologo a recarsi presso di lui senza dimora per concertarsi insieme sopra un oggetto di urgentissimo generale interesse. Era stata scelta quella casa per iscansare che il popolo non si sollevasse al primo momento. Paleologo, che sapeva di essera temuto dal governatore, si trova alla conferenza con an piccolissimo namero di persone, perchè con aveva nessuna diffidenza nella sua sicurezza ; si esprime con asprezza , e tiene un linguaggio proprio ad esasperare Apocauco, e quelli che formavano quella specie di consiglio. Questi ultimi rispondono con parele pungenti, onde irritarlo maggiormente. Michele li minaccia, e siccome sino allora tutto aveva piegato innanzi a lui, ammirato d'una resistenza affatto nuova, forma sospetti, e vuole ritirarsi. Ma colui che si era incaricato di ucciderlo, lo raggiunge al punto che usciva di casa, gli trapassa il corpo colla sciabola, e lo distende morto a terra. A tal nuova i zelanti si nascosero, anzichè prender le armi. Il popolo stesso, al quale cominciava a venire a fastidio la condotta imperiosa di Paleologo, non si mosse punto. Non s' interessò in favore de suoi partigiani , poiche da qualche tempo esercitavano delle ves-

sazioni, di cui si può formarsi una idea della seguente. Essi, la sera, in capo alle strade tone vano delle betti circondate di torcie. Tutti i passeggieri erano costretti a soffermarsi per proferir ingiurie contro Cantacuzeno, sotto pena di esser tuffati nell' acqua. Siccome nessuno ricusava, non potevano darsi lo spettacolo che cercavano. Allora richiesero che si tenesse un linguaggio che niente costava; pigliavan pel collare gli sconosciuti, e gl'immergevano nelle botti, dicendo che li ribattezzavano. Gli amici o parenti delle persone così maltrattate ne presero le difese, o piombarono addosso ai zelanti; di maniera che, quando questi si nascosero alla morte di Paleologo, tenendo di aver contro di loro un partito fermidabile ; non trovarono nessun appoggio nel popolo.

Apocauco, sbrigatosi del suo rivale, diede molta influenza agli amici dell'imperatore, e rinunziando al suo sistema di moderazione, sposò caldamente i loro interessi, e divenne alla sua volta persecutore. Non conobbe abbastanza che in una gran città di commercio vi ha semipre una massa di cittadini molto indifferenti alle coutese politiche. Operò contro i zelanti, mandò sino a Plataniono per arrestarne alcuni; altri ne discaccia, o fece mettere io prigione. I più occuri, i più pericolosi ed i più colpevoli si sottrassero sempre a tali misure. Sic-

come il partito dei zelanti era composto di tutti i partigiani della imperatrice, vi erano necessariamente dei ricchi. Parecchi non furono risparmiati. Apocanco temette o di avere troppo lasciato fare, o di essere andato troppo innanzi. Si ritirò nella cittadella, dove gli amici di Cantacuzeno continuarono a vederlo colla stessa libertà, ed a confidergli i loro progetti e pensieri. Quando ne seppe i segreti, tassò i più ricchi, i quali pagarono l'ammenda per ischermirsi da una più grave condanna. Cantacuzeno, rendendo conto di tale condotta, pretende che Giovanni Apocauco nel fondo del cuore gli fosse addetto; che facesse sembiante di seguire il partito della imperatrice solo perchè temeva che suo padre nol privasse del goveruo di Tessalonica, od anche nol punisse severamente, sapendo ch' era implacabile ; finalmente che con tale dissimulazione si metteva al coperto dalla sua collera, e trovava il mezzo di riempiere i suoi scrigni. Nulladimeno s'avea troppo adoperato contro il partito di suo padre perchè questi non ricevesse nessuna querela. Cheeche ne sia, la morte di Apocauco lo libero da ogni timore, e lo rende padrone delle sue azioni. Ne colse profitto per dichiararsi in favore di Cantacuzeno. Tosto che fu informato della tragica morte del gran duca, mandò deputati all' imperatare per riconoscerlo, dichia-

randogli che considerava lui solo degno dello impero, non tanto per le suo grandi qualità, quanto in risarcimento delle ingiustizie che gli erano state fatte; che da gran tempo divisava di passare al suo partito, ma ch'era stato rattenuto dal timore di suo padre; che avidamente coglieva l'occasione di eseguire tale progetto, e lo faceva tanto più volentieri, che dandosi a lui gli dava la città di Tessalonica, la seconda dell'impero; finalmente che lo pregava di andarne a prender possesso quanto prima, onde non provare nessuna difficoltà. Fatti partire cotesti inviati, adunò gli abitanti per propor loro di arrendersi a Cantacuzeno. Tutti accettarono, fin anche Giorgio Cocala, che si era fatto osservare per la sua incostanza sino dal principio della guerra, mutando alternativamente opinione e partito; e pur anche Andrea Paleologo, uno dei più aperti nimici dell'imperatore, gran partigiano della fazione dei zelanti, ma meno focoso di essi, e che per tal motivo su risparmiato quando si operò contro essa fazione. Quando fu presa la risoluzione di arrendersi, si attese a scegliere degli ambasciatori per deputarli a Emmanuele, figlio di Cantacazeno. Questo principe era allora in Berea, dove suo padre lo aveva mandato per governare la città, e ricevere tutte quelle del paese che soggettar si volessero all' imperatore. I suoi

poteri erano anche illimitati, e suo padre lo aveva lasciato padrone di concedere tutte le grazie che gli fossero dimandate. Niccolò Cabasila e Farmace, ottenuto avendo tutti i suffragi, si presentarono a Emmanuele per consegnare le chiavi di Tessalonica, e sollecitare per gli abitanti di essa un' esenzione dalle imposte e dagli aggravi per i più ragguardevoli guerrieri, e ricompense per gli affari. Emmanuele non teme di dover contrastare nessuna condizioni, e accordando loro ogni cosa cortesemente, esprime loro il desiderio di fare ciò che dipenderebbe da lui per aggradirli e cattivarne l'affetto. Ritornati gli ambasciatori, Apocauco raduna i Tessalonicesi per metterli a parte della risposta del principe. Tutti applaudirono al racconto che Farmace e Cabasila fecero di ciò ch' era accadato, e del risultamento della loro missione.

Cocala e Paleologo soli si mostrarono malcontenti. Il secondo geloso di quelli a cui si
promettevano ricompense, e più ardito del suo
collega, cagionò tale tumulto nell' assemblea,
che le impedì di prendere alcuna determinazione. Ne uscì per occupare la porta situata
dal lato del mare. Quell' angolo della città non
era abitato che da marinai, pescatori ed artigiani. I marinai, allevati militarmente, formavano la principal forza di Tessalonica. Intrepi-

di e cradeli si vedevano sempre alla testa delle esecuzioni sanguinarie e delle sedizioni. La moltitudine sempre li seguitava, perchè bisognava con loro, quando si ribellavano, esser complici o vittime. Andrea Paleologo, loro capo, aveasene conciliato l'affezione ed il rispetto, e non ne invocava mai l'appoggio inutilmente. Comparvero al primo segnale per difenderlo o secondarlo. Cocala, che partecipava dei sentimenti di Andrea, e che aspirava al governo della città, s'avvisò di tendere un'insidia a Giovanni Apocauco, del quale dolevasi amaramente, affermando che gli avea fatto venir meno un matrimonio vantaggioso. Apocauco non voleva armare all'aperto; perdette de'momenti preziosi in conferenze, dimenticandosi o non sapendo che con nomini di quella taglia, com' eran quelli che si ribellavano, uopo era operare. Diede tempo ai zelanti di uscire dalle loro caverne, determinatissimi di vendicarsi in apa terribil maniera dei trattamenti che si eran fatti provare alla lor gente, e della violenza nella quale eran tenuti. Eccitarono il popolo, e lo resero furibondo. I cittadini armati ed i soldati formavano congiuntamente il numero di ottocento. Si reputavano svergognati s' erano vinti da marinai : ma non si traltava di niente meno che della vita. Apocanco proseguendo a lusingarsi follemento di accomoda-

re gli affari, deputa un' altra volta verso i ribelli, e manda loro il capitano Costanitzo. I zelanti, i quali volevano il saccheggio e non la pace, si scagliano addosso a lui, prima eziandio che aprisse la bocca, e lo feriscono con lancie e spade. Guarentito dalla corazza non rilevò che una ferita nella mano, e si pose in salvo. Giovanni Apocauco, volendo punire quella insolenza, risolse di assalire i marinai ed i zelanti. Non perdendo un istante gli avrebbe potuti vincere, perchè i ribelli non aveano per anche eccitato il popolo. Ma Cocala, che li proteggeva, distolse il governatore, promettendogli di fare un tentativo presso Paleologo, e facendosi mallevadore del successo. Ciò non era che per dar tempo a costui d'ingrossare e comporre la sua truppa. Apocauco rimise l'attacco al di susseguente. Passò la notte sotto le arme dinanzi la cittadella coi suoi ottocent'uomini, mentrechè Paleologo addestrava i marinai ed i zelanti. Non si vedeva altro che fiaccole accese sulla riva del mare: non si udiva che un mescuglio confuso di percuotimento d'arme, di grida, di strepito di trombe. La truppa di Apocauco più silenziosa era schierata in buon ordine, risolutissima di venire alle mani, sperando che una parte del popolo combatterebbe con essa, e certa di trovare una ritirata sicura nella cittadella. Ella inoltre contava sopra un

soccorso di Berea, perchè non si tosto Paleologo prese le armi, si avea mandato ad avvisare Emmanuele, figlio di Cantacuzeno, pregandolo di condurre o mandare alcun rinfurzo. In quella notte Cocala passava dall' uno all' altro partito col pretesto di rappattumare i due capitani, ma intenzionato di animarli maggiormente, e di render conto a Paleologo delle misure che Apocauco prendeva. Pervenne eziandio a corrompere gli uffiziali di questo, c fece che promettessero di ricusare di battersi al momento che si appiccasse la zuffa. Ottenuta la premessa, gettò la maschera, si dichiarò per il popolo, e si mise alla sua guida per combattere Apocauco. Tostochè dall'una parte e dall'altra si fu a tiro di freccia, gli uffiziali gridarono che uccidere non volevano i loro compatriotti, e che nopo era ritirarsi nella cittadella. I soldati, approvato il consiglio, si necinsero ad eseguirlo. Apocauco in vano fece ad essi conoscere che il terreno era favorevole alla cavalleria ( poichè quasi tutti erano a cavallo ); in vano li richiamò al dovere ed all'onore, frammischiando le preghiere alle minaccie; tutto fu inutile. Persisterono a rispondere che preferir si doveva la difesa all' attacco, quando non si avesse altro pimico che i suoi concittadini. Entrati nella cittadella ricusarono di salire, dicendo che non erano obbligati ad uccide-25\*

re i Tessalouicesi, nè a farsi uccidere da essi. Apocauco, non dubitando più del tradimento, volle fuggire con alcuni amici; ma Stratigio, uno dei principali zelanti, aveva usurpate le chiavi di tutte le porte della città. Apocauco, presentatosi a quella che rispondeva sul porto, e trovatola chiusa, comandò agli abitanti di romperla. Gli dissero che, dappoi che aveva attirato il popolo contro di loro, attendevano a difendersi, e non avevan tempo di venire a soccorrerlo. Riasci nulladimeno a nascondersi durante il saccheggio; ma fu scoperto e cacciato in prigione. La domane, alla punta del giorno, sopraggiunsero truppe da Berea; esse non seppero l'accaduto, saccheggiarono il paese e ricalcarono le lor orme. In tal guisa il figlio del gran duca si ruinò per non aver colto l'i-stante della possibilità. Più presto, egli batteva Paleologo prevenendo l'arrivo dei zelanti; più tardi era soccorso. Verso mezzogiorno si sparse la voce che i prigionieri s' eran resi padroni della cittadella, che scannata aveano la guardia e si disponevano a farvi entrare truppe straniere. A tal nuova, inventata dai zelanti per aver occasione di uccidere i detenuti, e più particotarmente Apocauco, la plebaglia ubbriaca ed infuriata si raccoglie, I cittadini, paventando per le loro sostanze e per la vita, offrono di ubbidire alla moltitudine, ne riceven l'ordine

di andare in cerca dei prigioni, e di gettarli giù dalle mura. Ve li conducono dopo averli spogliati. Apocouco fu gettato il primo. Egli cade in ginocchio, e rimane così ritto esposto agli eguardi della plebaglia, che credendo di vedere in quella inverisimile caduta la protezione del cielo, non osava di accostarglisi. E ne avrebbe rispettato i giorni, ma un zelante, trattando la compassione da debolezza, si avanza e mozza la testa di Apocauco. A misura che i zelanti pronunziavano il loro nome, venivano precipitati dall'alto delle mura. Venivano uccisi se la caduta non era mortale, ed anche se ne smozzicavano i cadaveri. Terminata questa sanguinosa spedizione, la plebaglia, di cui non era soddisfatta la rabbia, si sparse per la città, ed entrò nelle case per commettervi unove strugi. Non risparmiò nemmeno quella di Cocala, innanzi alla quale si presentò per dimandare Farmace suo cugino, che vi si era rifuggito, ripromettendosi di trovare un asilo presso uno dei capi dei faziosi. Lo si voleva punire del favore, onde aveva goduto presso Apocauco. Per salvarlo, sarebbero state necessarie delle virtù, che Cocala non aveva. Egli stesso lo abbandonò, e lo vide scannare sotto i spoi occhi. Cantacuzeno ci ha trasmesso alcune particolarità sulla barbarie dei Tessalonicesi in quella strage. La sospinsero a tale che si divisero tra

essi le membra delle vittime, ed uno dei carnelici mangiò carne umana. Vi era nel porto un vascello che apparteneva a Cantacazciio, i zelanti lo mandarono a fondo, e annegarono lo equipaggio.

Matteo, primogenito dell'imperatore, cui suo padre aveva lasciato in Tracia per ripigliare le città che si erano sottratte alla sua ubbidicoza riportarono si lieti successi che rianimarono il partito. Questo giovane principe, avvisato che Gerace marciava alla guida d'una parte della guarnigione di Costantinopoli, si avanzò contro di lui, lo battè compiutamente, e si vide sul punto di prenderlo. Questa vittoria ricondusse molta gente sotto i suoi stendardi, e fece rientrare parecchie città in suo potere. Cantucuzeno era in Selivrea, non perdendo di vista Costantinopoli. Negoziò di nuovo cogli antici che aveva in quella capitale, ma inteso da essi che il tempo non era per anche favorevole, differì ad altra occasione il suo progetto. Nel medesimo tempo il suo amico, il sovrano di Smirne, era obbligato a difendersi nella sua isola. Dopo la separazione delle due chiese, i papi solevano pominare e consecrare un patriarca di Costantinopoli, che portava soltanto il titolo. I sommi pontefici sostenevano ragionevolmente che avendo la città di Costantinopoli in addiettro dipenduto dal loro potere, sarebbe lo stesso che

essi riconoscessero aver ella avuto il diritto di liberarsene, se non eleggevano un patriarca. Onindi vi era in Italia una successione di patriarchi di Costantinopoli; e siccome in questa capitale se ne videro qualche volta tre, e sovente due congiuntemente, perchè si disponevano od erano forzati a ricoverarsi in un convento, la sede patriarcale non era per mancar di titolare. Quegli, cui allor allora il papa aveva nominato e consecrato, pretendendo alla sua volta di aver diritti sulle chiese che dipendevano da quella sede, formò il progetto di ander a prender possesso di quella di Smirne, e di valersi delle truppe ch' eran sul bordo di dodici galee sotto il comando del capitano Martino. Arrivato nel purto, il prelato lo mette a parte delle sue intenzioni. Martino e gli altri comandanti fanno vani sforzi per distorlo da tale impresa, di cui gli dimostrano la imprudenza. Il patriarca non ne fa conto, e li tragge dietro a se. Entra nella chiesa senza ostacolo , e per prenderne possesso vi celebra i santi misteri nel mezzo delle truppe italiane. Amir, avvertito del fatto, arriva colla sua armata. Gli italiani ripererono nella cittadella. Il patrierca fu trucidato presso all'altare, mentre vestito degli ornamenti pontificali esercitava le sue funzioni. Martino e parecchi ufiziali soggiacquero alla medesima sorte. Se il sultano uon fosse

stato nell' isola, i Latini se ne sarebbero probabilmente insignoriti. La facilità d'una impresa di tal natura, e la vicinanza di Sarcano, impedivano ad Amir di volare in soccorso dell'amico, e lo forzavano a rimanere nei suoi stati.

La presa dell' isola di Scio, che accadde in quell' epoca, influi co' suoi effetti vantaggiosamente sugli affari di Cantacuzeno. Avendo trentadue nobili genovesi ellestito parecchie galere a loro spese, cercavano di formarsi uno stabilimento che li mettesse al sicuro dalle fazioni che agitavano la loro patria. Sembrava che l'isola di Scio offerisse tutte le condizioni da essi bramate; ma uopo era farne la conquista, e poterla conservare. Essi combinano un assalto secondo le regole, e fanno giuocare un gran numero di macchine. I Greci si difendono con coraggio, e la speranza di ricever soccorsi da Costantinopoli fa che prolunghino la resistenza. Pressati dalla fame, furono costretti di arrendersi. L' imperatrice, a cui mancayano marinai, argento e vascelli, non potè preservare quell'isola importante, e si rammaricò della sua perdita. Per piacere alla principessa, quelli che governano, equipaggiarono un piccol numero di vascelli per portar viveri agli abitanti, non sapendo ancora ch' erano stati costretti a capitolare. Faseolato, cugino di Cinnamo Mistico, comandava tale spedizione. Sa-

puta la resa dell'isola, tornò indietro, e s'avvenne in un vascello mercantile di Genova, portante un ricco carico, facile a prendersi perchè non armato. Fascolato lo assale, se ne impadronisce, lo saccheggia , e passa l' equipaggio al filo di spada. I Genovesi di Galata, sdegnati di quell' azione, si raccolgono, dichiarano Faseolato loro personale nimico, lo mettono fuori del diritto delle genti, e promettono una ricompensa a chi ne recherà loro la testa. Suspicando che il governatore avesse approvato segretamente la condotta di lui, fermarono che cesserebbero in quel medesimo istante da provvedere Costantinopoli, e decretarono pene contro quelli tra loro che fornissero una sola misura di formento a quella capitale. La corte minacciata della fame, restituir fece ai Genovesi ciò che loro era stato preso, diede ad essi tutti que' compensi che volevano, e rinnovò i trattati già conchiusi con loro; ma non si calmarono che riservandosi il diritto di punire l'ascolato. Pregarono sovente la imperatrice di consegnarglielo, e in ogni circostenza rinnovarono le loro preghiere, frammischiandovi talora le minaccie. Faseolato partecipava con Asan e Cinnamo del governo dello stato, e dirigeva più particolarmente la guerra contra Cantacuzeno. L'imperatrice che lo amava, e lo credeva impegnato in suo favore, non diede ascolto alla dimanda dei Genovesi. Ella si trovava in 'un grande impaccio, perchè non volevasi inimicare con quello che godeva di tutta la sua confidenza. Cercava qualche mezzo di accomodamento, prometteva di far loro giustizia quando gli affari glielo permettessero. Informò Faseolato di tutti gli andamenti dei Genovesi, e lo avverti d'invigilare iocessantemente alla sua sicurezza, poichè i suoi nimici erano capaci di tutto. Faseolato profittò dell'avviso per formarsi una guardia particolare, che sopravvedesse con esclusione la sua persena. Vedremo fra poco l'uso ch'ei ne fece

## **@\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

## LIBRO CVIII.

L'imperatrice fa venire degli stranieri, che sono battuti. Matrimonio di Orcano con Teodora, figlia di Cantacuzeno. Ceremonie di tal matrimonio. Nuovo tentativo di assassinare Cantacuzeno. Attaccamento e fedeltà di Amir. Si vuole avvelenare Cantacuzeno, Inimicizia tra l'imperatrice ed il patriarca. Ella convoca un concilio contro di lui. Cantacuzeno s'impadronisce di Costantinopoli per sorpresa. Manda deputati all' imperatrice. Trattato di pace tra l'imperatrice e Cantacuzeno. Fine della guerra civile. Riflessione sulla parte rappresentata da Cantacuzeno. La sua condotta non va esente da rimprovero. Come si comportasse sul trono. L'imbarazzato co'suoi partigiani. Ceremonie della sua incoranazione e del suo matrimonio. Parecchi principi rinunziano al loro progetto di attacco. Deposizione di Giovanni d' Apri, patriarca di Costantinopoli. Sua morte. Elezione d' Isidoro. Guerra senza buon esito col cralo. Mezzi di Cantacuzeno per ristabilire le finanze. Esorta i suoi concittadini a secondarlo nel suo divisamento. Loutrarietà che prova in tal proposito. Germi di ribellione. Congiura per bal-Le-Beau F. XV. P. 111.

zare dal trono Cantacuzeno. Ribellione di Matteo. Irene sua madre lo riconduce al suo dovere. Morte di Andronico, il più giovane dei figli di Cantacuzeno. Pratiche col papa, e loro resultato. Pericoli, a cui Cantacuzeno e Matteo si espongono contro i Turchi. Ingiusta aggressione dei Genovesi di Galata. Misure di Cantacuzeno per rispingerli. Loro diversi combattimenti contro i Greci. Loro vittorie. Differenza intorno a questa guerra tra la narrazione di Cantacuzeno e quella di Niceforo Gregora. Pace conchiusa tra i Genovesi ed i Greci. Cantacuzeno stabilisce imposizioni. Rientra in possesso di Scio. Ribellamento della Morea: la quale finalmente è pacificata dalla fermezza di Emmanuele. Cantacuzeno manda deputati al sultano di Egitto. Lettera che questi gli scrive. Cantacuzeno divisa di ritirarsi dal mondo. Esame della sincerità dei suoi motivi. Morte del patriarca Isidoro. Elezione di Callisto. Condotta tirannica di questo prelato. Tumulti di Tessalonica, minacciata dal Servi. Cantacuzeno marcia in soccorso di questa città. Assalisce Anattaropoli, ma senza buon esito. Sommessione di Tessalonica. Maneggio dei Viniziani presso Cantacuzeno per fargli contrarre un'alleanza offensiva contro i Genovesi. Motivi di tal procedere. Cantacuzeno vi si rifiuta. Spedizioni contro i Servi. Assalto di Berea, di cui si rende padrone per sorpresa. Assedio di Edessa. Presa di questa città e di parecchie altre. Conferenza inutile tra Stefano e Cantacuzeno. Trattato rotto appena sottoscritto. Errori di Cantacuzeno. Edessa è ripresa dal Cralo. Negoziazioni col re di Bulgaria.

L' imperatrice, vedendo che la maggior parte delle città dell' impero avevano riconosciuto Cantacuzeno, e che questo impero era ridotto per essa al possesso della capitale, cercò alleati. (an. 1346. ) Ella non poteva più rivolgersi al cralo di Servia, il quale, assumendo il fastoso titolo d'imperatore dei Greci, mostrava a bastanza l'intenzione di mettere a profitto la guerra civile per divenirlo interamante. La facilità, colla quale il re di Bulgaria violava i tratti, e passava dall' uno all'altro partito, non inspirava nessuna confidenza. In tale impaccio la principessa Anna ricorse a Basilico, principe di Carbona, e gli deputò ambasciatori che furono accolti assai bene. Basilico diede mille uomini condotti da due fratelli, di nome Teodoro e Tomprotitzo. Radendo le spiaggie del mare del Ponto, questi due ufiziali persuasero agli abitanti di parecchie piezze di arrendersi alla imperatrice. Al loro arrivo, la principessa li

ricolmò di onori. Maritò la figlia del gran duca Apocauco con Tomprolitzo, cui fece generale sopremo dell'esercito greco. Il nuovo generale senza mezzo parti per impadronirsi di Selivrea sintanto che Cautacuzeno era in Didimotica. Facraso uscì alla guida della guarnigione, assaltò il nimico, e lo battè compiutamente prima di aggiungere Selivrea. Tomprotitzo, non conoscendo il paese, menò la sua cavalleria in valli piantate di viti: principale cagione della sua sconfitta. La maggior parte de' suoi soldata furono fatti prigionieri; egli medesimo scappò con fatica, e tornò pieno di vergogna nella capitale per trattenervisi; suo fratello parti coi rimasugli della sua troppa.

La promessa fatta dall' imperatore al sultano di Bitinia di dargli sua figlia per moglie era rimasta senza effetto, o per la giasta riputazione che il principe doveva provare, o perchè gli avvenimenti non avessero dato agio di effettuare il progetto. Qualunque ne fosse il motivo, Orcano lo sollecitò di nuovo, alle più cuide istanze frammischiando espressioni che potevano far temere un nuovo nimico più forte degli altri, obbligandosi a servire Cantacuzeno non a guisa d'alleato, ma di figliuolo. L' imperatore adunò gli ufiziali più rinomati del suo esercito, e li consultò su tale alleaza: tutti ne riconobbero il vantaggio. Il principe volle sentire il

consiglio di Amir, presso il quale niente valevano le obbiczioni e gli scrupoli, cui avrebbero potuto avere i Greci ragionevolmente. Amir, lo indusse a conchindere, facendogli vedere i vantaggi di tale alleanza da preferirsi a quelli che l'amico poteva ritrarre dalla sua. Difatti, per la prossimità, poteva il sultano di Bitinia mandare o condurre al suo alleato soccorsi pronti e facili, dovechè quello di Lidia, assai distante dal suo amico, e circondato da nimici, non aveva a dargli, per tutte le circostanze, che soccorsi tardi e insufficienti. Amir nella sua lettera citò parecchi esempi che determinar dovevano Cantacuzeno, rammentandogli che alcuni imperatori dato aveano le loro figlie a barbari. Tra gli altri citava Andronico , il quale sacrificò una figlia di dieci anni al cralo di Setvia, quantunque egli avesse passato l'età matura. L' imperatore ammirò la modestia di Amir che gli confessava, che i mezzi cui troverebbe nel sultano di Bitinia gli tornerebbero a maggior vantaggio che i suoi. Maudò ambasciatori al sultano per annunciargli il consenso che dava al suo matrimonio, e pregarlo d'inviare una scorta per proteggere sua figlia nel viaggio. Orcano, ebbro di gioja, fece allestire trenta vascelli, che trasportarono nella Tracia il fiore della sua cavalleria coi principali della sua nazione. Schivrea fu scelta pel luogo dove

si dovea fare la ceremonia, ed i principi vi si recarono ciascuno dal canto suo. Fuori della città s'inalzò un trono, donde la figlia di Cantacuzeno potesse essere veduta da tutto il po-polo, secondo l'uso seguito dagl'imperatori quando maritavano le loro figlie a stranieri. Presso al trono fu rizzata una tenda per la imperatrice Irene e le sue damigelle. Teodora, che così nomavasi la giovine principessa, andò al suo seggio senza esser veduta, perchè il trono era circondato da cortine di seta e d'oro che si rialzarono in panneggiamento e la esposero a tutti gli sguardi con tutti i suoi adornamen-ti, nel momento in cui incominciò la ceremonia. Vi erano all' intorno eunuchi, con un ginocchio a terra, portanti ciascuno una face. Il solo imperatore era a cavallo, tutti gli altri costituiti in dignità o generali atavano in piedi. Una musica numerosa e composta dei migliori strumenti fece intendere, dice Cantacuzeno, la più piacevole armonia, da cui orecchio umano possa essere dilettato, e fo mescolata con inni e canti. La ceremonia terminò con un banchetto, al quale intervenuero gl'inviati di Orcano. L' imperatore trattà l' esercito ed i Turchi per più giorni. Dipoi consegnò sua figlia agli ambasciatori, i quali la condussero al loro padrone. Cantacuzeno rappresenta sua figlia conservante nella corte del sultano la purezza de' suoi costumi e la fede de' suoi padri, resistente non solo agli sforzi che si fecero di farle abbracciare la religione di Maometto, ma convertente parecchi Turchi alla sua: non valendosi del suo credito che per far del bene. Sembra che con tali elogi abbia voluto procurare di far cadera in dimenticanza ciò che aveva di spiacevole, sotto più rapporti, un somigliante matrimonio agli occhi di tutti, fra i quali i Greci, che trattavano da barbare le altre nazioni, quelle eziandio che aveano ricevuto il cristianesimo.

Le città di Eraclea e di Amastri, situate sul Ponto Eussino, prevedendo che Cantacuzeno trionferebbe de' suoi nimici, pensavano di sottomettersi alla di lui obbedienza : ma siccome ciò era meno per affetto al principe che per motivi d'interesse, vollero assicurarsi della sua situazione, e vedere se non correvano alcan risico. Quindi mandarono due persone a riconoscere la forza dell'esercito, e fecero una scelta stranissima. Eran dessi un monaco ed un prete. Arrivati questi a Selivrea, alloggiarono presso Contofro, amico particolare del protoschaste, il quale condussegli all'imperatore, rendendogli conto dell'oggetto della loro missione. Il principe permise che tutto vedessero, e diede ordini affinchè non provassero nessuna difficoltà nella loro ricerca. Fece ad essi pur anche

dei donativi. Tale accoglienza fu ricompensata. Gl'inviati uscendo del palazzo si abbatterono in uno che aveano veduto in casa di Ginnamo a Costantinopoli, e lo mostraron a Goffredo come una persona sospetta, di cui era d'uopo diffidare. Goffredo, a quell' avviso, lo afferrò pel collare; e nel dimenarsi in quell'azione vide sotto le vesti di lui un pagnale di punta acutissima, e accompagnata da due oncini che esaminati si trovarono unti di sottile veleno. Interrogato sull' uso che far voleva di quel pugnale, rispose che sedotto da quelli che governavano Costantinopoli, era venuto per assassinare l'imperatore; che da quindici gioror in poi non ne aveva trovato che una sola volta la occasione, ma che una parola del principe gliela avea fatta svanire. Allora raccontò ch' essendo venuto a capo d' introdursi nell' appartameato di Cantacuzeno un'ora dopo ch'era andato a dormire, tutte le lucerne fuiono smorzate da un colpo di vento: volendo profittare di quello istante e della oscurità, si era avvicinato al letto del principe; ma udendolo a pronunziare queste parole, niuno si accosti perchè ho un pugnale, avea temuto di essere scoperto, e si era affrettato di partire. L'imperatore aveva effettivamente pronunziato quelle parole per rispondere a coloro che inquietandosi della oscurità, lo pregavano di stare in guardia. Non supponendo nessuna sorta di pericolo, e trovando senza fondamento il loro terrore, egli non voleva che rassicurarli, dichiarando ch'era solla difesa.

Non potendo più contare sull'alleanza del sultano di Bitinia, la imperatrice ricorse a Sarcano, satrapo di Lidia. Ella gli spedi Tagari, grande stratopedarco, amico particolare di quel principe, ch' egli aveva un tempo veduto soggiornando in Filadelfia. Sarcano mise con gioja alcune truppe a sua disposizione. Amir, vedendo con rincrescimento che Sarcano desse truppe contro il suo amico, risolse di soccorrerlo dal canto suo, e per riuscirvi, si valse d'un costume ch' era in uso tra i Turchi. Quando un sultano mandava truppe al saccheggio, quelle degli altri principi turchi le potevano seguire lungi dal hiasimarla, si approvava tale condotta. Amir scelse due mila uomini, i più valocosi del suo esercito, e li mise sotto gli ordini di due fidati capitani. Le confidenziali loro istruzioni portavano che, se l'imperatore arrivava a guadagnare colla sua avvedutezza i soldati di Sarcano, e li determinava a passare ai suoi stipendi, i duemila uomini li dovevano seguire, altrimenti, i due capitani doverano avvertire Cantacuzeno di tutte le disposizioni che si prendessero contro di lui, e nel momento in cui cominciasse il conslitto, passare dalla

sua parte per caricare gli altri Turchi e combattere coi Greci. I soldati ebber l' ordine preciso di ubbidire puutualmente ai loro duci, sotto pena di esser rovinati colle loro famigliele quali mallevavano della loro ubbidienza. Tagari tragittò l' Ellesponto riconducendo le truppe. Non appena l'imperatore seppe il loro arrivo, che mandò Anziano e Laidorito a pregarle di non adoperare ostilmante contro di lui : gli ufiziali di Sarcano diedero una risposta soddisfaciente, ma dichiarando ai loro che eseguirebbero gli ordini del sultano. Quelli di Amir fecero conoscere all'imperatore, per mezzo dei suoi inviati, l'oggetto per cui erano venuti. Allora Cantacuzeno, non più temendo gli altri si apparecchiò in palese a dar battaglia. I Turchi, i quali non lo volevano asselire se non se · finchè gli avessero inspirato una fallace sicurezza, vedendolo pronto gli scrissero che non volevano battersi contro di lui, ma che lo pregavano di permettere che mandassero a ricevere in Costantinopoli il denaro promesso dalla imperatrice, obbligandosi a fare dipoi tutto ciò che gli convenisse. L' imperatore vi acconsenti. La imperatrice pagò il suo debito: quelli che governavano proposero agl'inviati di assaltar per terra Selivren, mentre una flotta greca la terrebbe assediata per mare, e si opporrebbe al passaggio di Orcano. Ritornando al campo

gl' inviati turchi furono ricondotti da una guerdia d'onore, cui avrebbero fatta prigioniera se Cantacuzeuo non avesse loro detto che ciò era un sar torto a lui, perchè quelli cui volevano rapire sarebbero in breve sani sudditi. L'esercito greco si avvicinò a Selivrea, Gli ufiziali entrarono nella città. L'imperatore li trattò magnificamente in un luogo disposto in guisa che vedevano quelli che tragittavano il mare, e n'eran veduti. Comparvero alcune galere di Costantinopoli, e l'equipaggio, avendo riconosciuto Cautacuzeno, smontò per oltraggiarlo. I Turchi si scagliarono addosso a loro, e ne ucciser parecchi. Gl' imperiali, che non comparivano se non perchè dopo l'abboccamento contavano sui Turchi, strabiliarono vedendoli difendere il loro nimico, perdettero oggi speranza d'attaccare Cantacuzeno con buon successo, e si ritirarono. L'imperatore che non avea più bisogno dei suoi alleati, li rimandò ricolmi di presenti. Essi non iscorgendosi a bastanza risarciti del saccheggio, perchè erano incontentabili, fecero, prima d'incamminarsi pel loro paese, una scorribanda nella Bulgaria cui devastarono, portando via uomini e bestiami. Si pubblicò che adoperavano in tal guisa per ordine di Cantacuzeno. Egli si difende da tale accusa, affermando che sempre avvertiva i Servi ed i Bulgari dell'arrivo dei Turchi, oude si guardassero dai barbari.

Tra tutte le maniere di combattere Cantacuzeno, e disfarsene, la più sicura, la più comoda e la meno costosa, benchè infame, era l'assassinamento. Se ell'assassino falliva il colpo, non si credeva che si dovesse mantenere la promessa, supponendo che fosse lasciato impunito; s' egli immolava la sua vittima, le ricompense erano sempre inferiori al vantaggio che ritraevano quelli che impiegavano un mezzo tanto odioso. Il ministero, vedendo presso a poco perduta la causa, e la impossibilità di far la guerra colla forza aperta, incaricò Monomaco, nipote del grande stratopedarco, della cura di uccidere Cantacuzeno. Si studiarono nuovi mezzi. Fu scelto il veleno, perchè a minor pericolo esponeva colui che lo dava, Monomaco doveva andar a trovare l'imperatore, dichiarargli ch' era subornato per avvelenarlo, consegnargli il veleno, insinuarsi nella sua grazia, e poscia attossicarlo. Così egli fece a norma del suo assunto. Nella simulata confessione di un vero delitto, proruppe in ingiurie contro i nimici del principe e le ree loro macchinazioni. L' imperatore lo ringrazio di si rilevante avviso. e diede ordine a Potomiato di prendere il veleno e sotterrarlo. Questi, trascurato avendo di lavarsi le mani dopo tale operazione, pati mali di stomaco e violenti coliche; gli si smossero le gengive, perdette i denti, e non riconobbe la vita che dai contravveleni, ma non fece che languire, e non potè mai ricovrare la sa-Inte. Cautacazeno asserisce che tali effetti avvennero pel semplice tocco dell'ampolla contenente il veleno: tanto esso era attivo. Ma è probabile che Potomiato, sdebitandosi della sua commessione, più immediatamente abbia toccato il liquore. Nello stesso tempo l'imperatore fo avvertito da' suoi amici di non fidarsi di Monomaco, e gli descrissero tutti i particolari della missione di lai. Egli, fatto venire l'assassino, gli lesse l'avviso che gli veniva porte, e gli dimandò s'era fondato. L'assassino negò tutto, ma parve debole la sua giustificazione, perchè non pres' egli quel tuono che è proprio di chi sa di essere innocente. Cantacuzeno si contento di proibirgli di comparir mai più dinanzi a lui. Monomaco, senza farsi ripeter l'ordine, ripartì sollecito per Costantinopoli.

Un incidente degno d'osservazione accaduto in quel tempo tornò iu vantaggio dell'impenatore, e fu l'intiera inimicizia tra l'imperatrice ed il patriarca. Questi parseguitava da gran tempo Palama, cui aveva inutilmente sollecitato a dichiararsi contro di Cantacuzeno. Vedendo inutili i suoi sforzi, lo taccio d'irreligione, e sostenne un monaco di nome Acondeno, condaunato per la sua dottrina, e nimico di Palama. Il monaco accusava costui pubbli-

camente di cresia e di empietà. Il patriarca lo fece mettere in prigione, non che un gran numero di vescovi che ne presero la difesa. L' iracondo prelato, avvezzo sin dal pcincipio della guerra civile a regnare dispoticamente con Apocauco, tiranneggiava il clero. Niente resisteva ai suoi voleri. Era un esporsi al suo forore il deplorare i mali dello stato e desiderare la pace. Molte persone pie furono rinserrate in conventi, o gettati anche in segrete. L'imperatrice non ascoltò da principio i reclami, perchè teneva che l'attaccamento agl' interessi della sua famiglia fosse il motivo di tali arbitrarie misure. Ma il corpo dei vescovi scrisse alla principessa per illuminaria, e farle vedere che la maggior parte di quelli che venivano con tanta ingiustizia perseguitati, erano stranieri dalle civili dissensioni, non applicandosi che alle dottrine della Chiesa; e che la vera causa dei trattamenti cui provavano era il rifiuto che facevano di una erronea opinione, proscritta in un concilio, e difesa dal patriarca. L' imperatrice giudicò la materia tanto grave da doversi convocare un' assembles, e forzò il prelato a rispondere. I vescovi, che godevano tuttavia della loro libertà , si recarono al concilio; quelli che n' erano privi mandarono il sentimento loro in iscritto. La imperatrice e Giovanni Paleologo presiedettero all' adunan-

2a. Mentre ch'ella intendeva alla dottrina, si cospirava in favore di Cantacuzeno. Zirace , uffiziale della principessa, pien di cordoglio per la deplorabile situazione dell'impero; convinto della innocenza dell' imperatore, e delle di lui buone intenzioni; conoscendo ch' egli solo era capace di assestare gli affari e di ben governare, negoziò segretamente cogli amici di esso principe, e s'intese con loro intorno ai znezzi di rendersi padrone di Costantinopoli. Gli fa conoscere il progetto. Cantacuzeno lo ringrazio, promettendogli tutte le ricompense che potesse bramare. Fascolato aveva le stesse intenzioni. Un fermo governo lo guarentiva dall' odio dei Genovesi. L' ingresso di Cantacazeno in Costantinopoli conciliava i suoi interessi con quelli dello stato. Si accorda con Zirace e cogli amici dell' imperatore. Era necessario che un uomo discrete e di sperimentato attaccamento andasse a trovare il principe, e a convenire con lui del giorno e dei mezzi d'introdurlo nella capitale. Fu scelto Microcefalo. Questi, quando ebbe le sue istruzioni, venne affidato ad un nocchiero di nome Petrogarguro, creatura di Faseolato, per condurlo a Selivrea, perchè le strade per terra non erano sicure. Per un caso singolare, nella stessa giornata i ministri mandarono a cercare Microcefalo per indurlo a recarsi in Selivrea, onde assassinare due amici dell' imperatore. Avendo Microcefalo accettata la commessione, essi incaricarono lo stesso nocchiero di trasportarlo al luogo destinato. Cotesto accidente si può spiegare col personaggio cui rappresentava Faseolato, uno dei tre ministri , ed il quale si può supporre che abbia indicato ai due suoi colleghi gli stessi uomini, per eseguire uno il progetto che aveano concepito, e l'altro il trasporto dell'agente trascelto. Checchè ne sia, Microcefalo parti coll' assunto di due contraddittorie commissioni. Esegui le istruzioni di Faseolato. L'imperatore destinò il giorno e la Porta d' oro, perchè era più facile ai suoi amici d'introdurli per quella, che per qualsiasi altra. Egli parti poi per Andrinopoli al fine di evitare tutti i sospetti.

Mentrechè l'imperatrice presiedeva al concilio, si appresentò un uomo vegnen te da Selivrea per dar avviso che Cantacuzeno doveva arrivare la notte successiva a Costantinopoli. Affermava che glien' era stata fatta credenza da uno di quelli ch' erano a parte del segreto della impresa. La principessa, non dubitando che non fosse questa un' astuzia de i partigiani del patriarca, ond' ei si sottraesse alla condanna, di cui era minacciato, tenne che lo si volesse costringere a rompere il concilio: Ella rispose, che quand' anche tal nuova fosse vera,

non si leverebbe dal suo luogo. L' imperatore nel giorno che aveva prefisso parti da Selivrea con mille uomini scelti. Un numero più grande poteva farlo scoprire e incomodare nella marcia. Ma avviatosi per istrade rimote, impiegò più tempo, e non giunse che il giorno dopo quello ch' era fissato, in una mortale inquietudine che gli amici dischiusa non gli avessero la porta nel giorno antecedente, e che non fossero stati colti alla improvvista. Ma eglino medesimi provavano la stessa ambascia, perchè un ostacolo non preveduto gli aveva attraversati di maniera che lo stesso ritardo accadde dal canto loro. Era quello il giorno dell' assemblea. Due timori gli agitavano. Cantacuzeno poteva avere retrogradato non vedendoli arrivare; forse gli abitanti avvertiti non gli attendevano in imboscata. Giungono alla muraglia, ascoltano, osservano, si riconfortano, e schindono la porta, risoluti di sadar a trovare Cantacuzeno, s' era ritirato. In quel mezzo il patriarca, convinto di professare sentimenti opposti alla sana dottrina, era condannato, e ad una voce deposto. Si è creduto dappoi che l'imperatore, informato di ciò che avveniva, differito avesse d'un giorno la sua impresa per essere affatto straniero alla deposizione del patriarca, e affinchè non si giudicasse che avesse fatto uso della sua influenza.

Tale supposizione, ch' egli medesimo riferisce nella sua storia, è propria del suo carattere, e tutta la sua vita dimostra ch' ei sacrificava all'opinione. Tutti i membri del concilio si recarono al palazzo dell'imperatrice, che avea fatto apprestare ad essi un gran pranzo. In quella circostanza l'imperatore arrivò presso alla Porta d'oro, dove lo aspettavano i suoi amici. Scortati dalla guardia di Faseolato, essi lo introdussero nella città con lietissime acclamazioni. Egli vietò ai soldati di commettere il menomo disordine. Fece sostare la sua truppa dinanzi al palazzo di Porfirogenito, diliberando intorno al modo di condursi colla imperatrice. Alla punta del giorno attraversò la pubblica piazza per andare alla chiesa di Nostra Signora . soprannomata Odogetria , donde ritornò al palazzo. La imperatrice vi faceva apprestamenti di difesa, e ne confidò la guardia a quelli che conosceva ben affetti alla sua persona. Mandò a dimandare soccorso ai Genovesi di Galata. che passarono in quella stessa ora sopra alcune galere. Parecchi soldati di Cantacuzeuo, sostenuti dal popolo, tirarono sopra di loro per opporsi allo sbarco. Quando i Genovesi videro che il popolo non pareva ben disposto per l'imperatrice, si ritirarono per non più comparire. L'imperatore rimase inoperoso tutta quella giornata, o perchè fosse perplesso su

ciò che far doveva, o perchè aspettasse che la principessa Anna gli facesse qualche proposizione. La domane convocò tutti i vescovi che erano nella capitale, non meno che i membri del clero più ragguardevoli e per dignità e. per merito personale. Riepilogò invanzi ad essitutti gli avvenimenti della guerra; fece vedere ch' ei non n' era la causa, ch' era stato costretto a difendersi; paragonò la sua condotta con quella de' suoi nimici, i quali contro di loi mettevano in opra l'assassinamento, scannavano i suoi ambasciatori, imprigionavano i suoi amici e spogliavanli de' loro beni; e rinnovando le sue proteste in favore della imperiale' famiglia dichiarò che se la imperatrice, si ostinava nella sua avversione contro di lui, nel suo progetto di difesa, e nella intenzione di far iscorrere il sangue nel mezzo della ca-. pitale, egli sarebbe innocente dei muli ch' ella era per attirare sopra sè stessa e sopra i suoi figli; che s'ella rigettava le onorevoli condizioni di riconciliamento, egli niente ordinerebbe di rigoroso contro di lei, ma nello stesso tempo non si faceva mallevadore dei soldati e. temeva di non poterli raffrenare. Elesse dipoi. due deputati per andare a conferire colla principessa, e furono il metropolitano di Filippopoli e Cabasila, que' medesimi ch'ella inviati gli aveva precedentemente in Didimoti-

ca. Essi la doveaano esortare a prendere dei mezzi di conciliazione, a non lasciarsi ingannare da false speranze, e dargli finalmente la occasione da lui tanto bramata di far apparire la sua clemenza verso i suoi nimici, e la sua riconoscenza per la memoria di Audronico, procacciando prosperità e gloria a' di lei figli. Tale linguaggio a quelti che lo udivano sembrò tanto nobile e disinteressato, che duravan fatica a c rederlo sincero; giudicando che abbisognasse una virtà sovrumana per dimandar la pace nel mezzo di una capitale di cui egli si era renduto padrone dopo aver conquistato l'impero. Mu nell'ammirare si gran moderazione non dissimularono l'allegrazza che ne ricentivano.

La imperatrice non degnò di rispondere agli ambasciatori, e congedolli senza nicute accordere. (an. 1347.) Cantacuzeno ue co ncepi un violento dispetto; confessando che fu agliato da diversi pensieri. La sua truppa, non appena seppe lo sprezzante accoglimento fatto agl'inviati di lui, che divenne faribouda. Gli amici e partigiani dell'imperatore, irritati contro i micistri pei mali trattamenti che aveavo sperimentati, non rimanevano dall'esacerbore il popolo e da l provocario a dar l'assetto al palazzo. Si congiunsero alla truppa, e, senza Cantacuzeno, l'asilo della imperatrice sarebbe sta-

to preso a viva forza. Ma egli non potè impedire che non si mettesse a sacco il palazzo di Blachernes. Quando quelli che vi si erano chiusi insieme colla principessa per difenderlo, videro ch' ella si toglieva piattosto di perire e perderli con sè medesima che di aderire ad un accomodamento, risolsero di provvedere alla loro sicurezza, e non dimenticando i loro interessi deputarono all'imperatore per dimandargli cariche e dignità in ricompensa dell' importante servigio che gli offerivano, il qual era non solamente di aprire le porte del palazzo, me di dargli nelle mani la imperatrice ed i suoi figli. Cantacuzeno rigettò queste offerte con isdegno. Giovanni Paleologo più prudente di sua madre, quantunque non avesse che quindici anni, la supplicò, quando si accorse che il popolo correva all' armi, di mandar deputati all'imperatore, ben sicuro ch' ei non li maltratterebbe. Soggiunse, che s'anche in ciò prendesse abbaglio, meglio amerebbe di ricevere la morte da lui che dal popolo. La imperatrice, lasciandosi muover dal figlio, mandò a cercare Asan , suocero di Cantacuzeno, e Gregorio Palama amico di esso principe. Erano entrambi in prigione. Propose loro di andar a trovare da sua parte l'imperatore per dimandargli la pace. Incaricati di tal missione, e supponendo che non dovesse respirar che

vendetta, lo supplicarono di contentarsi della gloria di averli vinti, e l'esortarono alla moderazione. Furono egualmente sorpresi e della graziosa accoglienza che ricevettero, e della dolcezza del principe, che sapeva obbliare tanti oltraggi e perdonare. Egli si dichiarò disposto a far tutti i sacrifizi pel vantaggio dei giovani principi. Dopo una leggera osservazione fatta di passaggio e senza asprezza al succero sulla condotta che tenne con lai, commendò molto quella di Palama per la fermezza che avea sempre dimostra, non cedendo nè a minaccia, nè a mali trattamenti. Fece poi scrivere la formola del giuramento che mandar voleva alla imperatrice ed al figlio di lei. Questo giuramento portava in sostanza che Cantacuzeno concederebbe perdono intiero ai. suoi offensori: che ciascuno riterrebbe ciò che possedeva prima che incominciasse la guerra civile; che i due imperatori comanderebbero congiuntamente, ma che il più giovane deferirebbe per dieci anni all' anziano, e che dipoi sarebbe uguale il potere tra loro. Tali condizioni furono respettivamente adottate e giurate soleonemente. Le porte del palazzo si aprirono, e Cantacuzeno vi entrò nel giorno 8 del febbrajo 1347. Trovò l' imperatrice in orazione; le profuse, nell'accostarsele, le dimostrazioni del più vivo rispetto, e baciò la mano al giovane principe.

Così terminò la guerra civile dopo cinque anni di durata. - « Ne ho, disse Cantacuzeno, riferito esattamente tutte le circostanze, senza niente omettere, e mi sono sdebitato fedelmente della promessa ch' io aveva fatta, sino dal principio, di niente asserire nè per compiacenza, nè per invidia. - « Siccom' egli è giudice e parte in questa causa, tale testimonianza potrebb' essere sospetta, e si ha tutto il diritto di rigettarla, sendo impossibile di sempre dimenticarsi parlando sempre di se stesso. Uopo è danque giudicarlo dietro i fatti e la maniera nella quale ce li presenta; paragonando il suo recconto con quello della stesse epoca, fatto dagli storici contemporanei. Se in questo parallelo si rinvengono gli stessi fatti, non si deve più dubitare della di lui esattezza, e meno ancora si dubiterà della buona fede di lui, qualor se ne esamini la narrazione. Si prova talora in leggendolo alcun movimento d'impazienza, perchè troppo spesso contrappone una longanimità non opportuna a harbari trattamenti, non castigando mai i più odiosi delitti, quali sono l'avvelenamento e l'assassinio, mezzi impiegati da'suoi nemici contro di lui, ne ridondava che gli si poteva romper guerra senza pericolo. Quindi per tale inopportuna elemenza fu egli indirettamente la vera causa del flagello che desolò la sua

patria ed apperecchiò la caduta dell'impero greco, ciò è della guerra civile. Se avesse lasciato condannare ad una pena capitale, in vece di salvarlo, Apocauco convinto di aver tramato una congiura per impadronirsi della famiglia imperiale e dal governo; se assediato lo avesse in quella fortezza dov' ei si credeva inespugnabile, anzichè ottenergli il perdono dalla imperatrice, non vi sarebbe stata guerra civile. Cantacuzeno adnuque n' è stato involontariamente, ma realmente, non già l'autore, ma la cagione, commettendo un errore tanto più grave ed inesplicabile, ch' ei saper doveva in quell'epoca non esser Apocauco che un pericoloso raggiratore. Cotesto errore se ne trasse dietro degli altri, e collocò quello che lo aven commesso in una falsa posizione. Eglisi fece acclamare imperatore, e contuttociò riconosceva la imperatrice e suo figlio. Adusse due motivi, il cui valore è assai equivoco : il primo è il desiderio del suo esercito e degli amici; il secondo la volontà di Andronico moribondo. Egli aveva, vivente quell' imperatore, ricusato di essere associato al trono, e contentato si era di esercitare seuza titolo l'autorità sovrana. Alla morte di Andronico persistè nel suo rifiuto. Il considerare tale rifiuto come una dimissione è concedere assai. Il principe che si dimette, e per conseguenza rinunzia ai suoi

diritti, è forse padrone di risalire sul trono, quando il voglia, e di accampare diritti già da lui abhandonati? Dal racconto di Cantacuzeno sembra ch' egli abbia fatto tali riflessioni, e la condotta che tenne pel corso dei due o tre primi anni lascerebbe credere che ne riconobbe la giustezza. Si scorge ch'è perplesso, che ripete, sino a infastidire, le ingiustizie che gli faron fatte; che rammenta sempre i torti de' suoi nimici verso di lui per giustificare quello ch' egli stesso si arreca, e cui non osa di confessare a se medesimo Colui che fa o sostiene una guerra civile è sovente forzato dalle circostanze a mancare alle sue massime. Cantacuzeno n' è un esempio ; egli chiamò i Turchi in suo ajuto, e additò ad essi il cammino di Costantinopoli, sottostando in tal guisa al giogo imperioso della necessità, che lo costrigneva a sacrificare il suo dovere ella sua conservazione, e l'onore alla fortuna. Teneva di scolparsi, perchè non facea che imitare i snoi nimici. Ma si tradi da se stesso. Dal suo discorso si deduce ch' ei conosceva la debolezza di siffatta argomentazione, e che il mezzo cui adoperava, favorevole all' interesse del momento, ripugnava ai suoi principi. Cadaun partito non tralasciò di rigettare sull'altro la vergogna di quella ingiusta alleanza; e quello di Apocauco mostrò il più grande orrore contro

questo mezzo illegale, perchè non ne aveva ritratto vantaggio, mentre Cantacuzeno gli doveva le sue vittorie. Era questo un pagarle a caro prezzo. Esse gli costarono ancora la fi-glia, cui si vide costretto di accordare al sul-tano di Bitinia. La pena ch' ei si dà cercando consigli da tutti i lati prima di determinarsi a quel maritaggio, dilungandosi sulla condotta, le virtù, la pietà di sua figlia quand'ella è alla corte di Orcano, è una confessione e pressochè l'espressione del rimorso che n'ebbe a provare. Cantacuzeno avrebbe evitato tutti questi errori, ed anche la vergognosa necessità di andare a mendicar soccorsi dal cralo di Servia, se, appena tratta la spada dal fodero, se ne fosse servito, anzichè volervela rimettere prima del tempo. Se fino dal principio della guerra avesse adoperato con attività, essa sarebbe stata condotta a termine assai più presto senza stranieri soccorsi. Ma nel primo anno mancò di fermezza e di energia, perdette molto tempo per negoziar con persone, che ben sapeva non meritare nessuna fiducia chiedendo sempre la pace quando per ottenerla era necessario far la guerra, e rendendosi colpevole a forza di apparenti virtudi. La saggezza e la moderazione di questo principe non isfuggirono al rimprovero di timidità e negligenza. Noi siamo per vedere se lo merita eziandio quando è sul trono.

Trovando la imperatrice prostrata inpanzi all'imagine di Maria Vergine, mise a profitto tale circostanza per giurare ad alta voce, ond'essere inteso dai numerosi spettatori che l'accompagnavano, che non aveva mai meditato nessuna cosa contro la imperatrice o i suoi figli; che non ebbe mai animo di privarli dell'impero; che i rumori sparsi a tal proposito erano imposture; finalmente ch' era stato sempre addetto ai loro interessi. Terminò il discorso ringraziando Dio che gli avesse fatto vedere quel giorno felice, e dato l'occasione di acclamare la sua innocenza. Un linguaggio tanto moderato nella bocca di quello cui la vittoria rendeva padrone dei destini dell'impero, era fatto per liberare la imperatrice da ogni timore ed inquietezza. Parve ch' ella ripigliasse la sua fiducia, e tutto annunziò che con uguale sincerità si trattava da ambe le parti. Cantacuzeno, a cui l'imperatrice faceva preparare un appartamento uell' interno del palazzo, non volendole recare alcuna molestia, scelse una piccola fabbrica costruita pei bagni dall' imperatore Alessio. Per suggellare la riconciliazione propose di riassumere l'antico progetto di matrimonio tra sua figlia Elena ed il giovane Paleologo, e di conchiuderlo. La imperatrice vi diede il suo

assenso. - . Concepì per quel principe ( dice egli stesso) un ardentissimo affetto, non solo per la stretta amicizia che un tempo aveva avuta per l'imperatore Andronico suo padre, ma eziandio per le belle qualità che si osservavano in esso. (1) Egli aveva un sembiante degno dell' impero ; dava presegi d' una futura prudenza e d'un valore, che col progresso del tempo si avverarono, perchè pareggiò almeno la saggezza de'suoi predecessori, e fece sperimentare ai suoi nimici gli effetti del suo coraggio. . - La dimane Cantacuzeno ordinò che l'uno e l'altro partito prestassero giuramento di fede ai due imperatori, senza differenza nè distinzione. Quest' ordine poco mancò non ripnovasse la guerra. I partigiani della corte o del ministero, tutti gli abitanti della capitale lo prestarono con allegrezza, ringraziando il vincitore. Ma il partito opposto non dissimulò il suo scontento. I soldati ed i principali amici di Cantacuzeno dichiararono alteramente che non volevano prestar giuramento se non se a lui, e non riconoscere altro sovrano. Sembrava ad essi, dicevano,

<sup>(4)</sup> Dua circostanze sono da osservarsi in questo linguaggio: la prima è la condotta di Giovanni Paleologo col suocero: e la seconda l'epoca in cui serveva Cautacuzeno, posteriormente a tale condotta. Egli allora sapeva se il geuero meritava tale elogio.

nna insopportevole idea l'abbandonare ai loro nimici il frutto della vittoria, il confondere insieme i vincitori ed i vinti, il lasciare senza ricompensa i molti sacrifizi fatti dai primi che aveano abbandonato le famiglie e le sostanze loro, rinunziando al riposo ed alla prosperità per seguire Cantacuzeno. Nel perdono conceduto da lui vedevano soltanto l'obblio de' suoi amici, e nella sua facile generosità un tratto d'amor proprio, poichè il trono n'era il prez-20. Contrastarono così per tre giorni, ricusando con ostinazione di sottomettersi all'abbidienza di Paleologo. Tale condotta afflisse profondamente Cantacuzeno. Vedendo le sue esortazioni senza effetto, e inutili le sue preghiere, sustitui la severità alla dolcezza. Comandò loro di ritirarsi, se non volevano il genero suo per imperatore, dichiarando che non avendoli mai forzati a servirlo nel tempo delle sue sventure, era ben lontano dal costrignerveli quando non avea più bisogno dei loro servigi; se lo voleano abbandonare, far lo potevano senza ostacolo; ma per restare con lui, doveano riconoscere i due imperatori, perchè questo era il solo mezzo di terminare le dissensioni e di acchetare i tumulti. I principali finalmente cedettero, ed il loro esempio attirò gli altri. Egli si trovava nel più critico stato, tra due partiti, avendo ciascuno pretensioni opposte, e che soltanto si

potevano appagare a scapito dell' altro. Gli aderenti della imperatrice provavano un segreto, ma violento dispetto, di vedere la fortuna e la vita loro nelle mani di uno che rimiravano come usurpatore. I principali possedevano una parte dei beni confiscati e appartenenti agli amici di Cantacuzeno. Questo priucipe glieli farà egli restituire? Come si comporterà, affinche gli si perdoni la sua vittoria, e la imperatrice si dimentichi esser da lui dipenduta la sua corona, e non si arrossisca di ricono-scerla da esso? D'altro lato lascierà egli all'accetto i suoi amici al cospetto di quelli che gli spogliarono, e che sono pacifici possessori de' loro beni ? Sembrava che non si potesse scansare questo scoglio, ed il più verisimile risultamento si era di sconcertar tutti; risultamento ordinario, al quale non si può sottrarre nemmeno colui che da una guerra civile vien condotto al trono. Prima sua cura fu di proibire qualunque ricerca relativa ai mobili saccheggiati durante la guerra, e di obbligare i detentori a rendere gl'immobili non meno che i retaggi. Gli uni riguardarono quest'ordine come una negazione di giustizia, e gli altri come una positiva ingiustizia. Cantacuzeno dice di aver trovato i mezzi di alleviare quelli che erano stati danneggiati nell' interesse, e che in tal guisa rimovendo i soggetti di contrasto, ristabili la pubblica tranquillità in poco tempo. Non ci particolarizza punto cotesti mezzi; e siccome il tesoro era smunto, è difficile supplire el di lui silenzio. La continuazione degli avvenimenti farà vedere se si è ingannato.

Fece venire Elena e le sue figlie da Andrinopoli. L'imperatrice Anna andò a riceverle, accompagnata dai due imperatori, dalla nobiltà e dai magistrati. Elena, quella tra le principesse ch'era accordata al giovine Paleologo, fu per ordine di Anna e di Cantacuzeno adornata dei distintivi imperiali, ed acclamata imperatrice. Ella ricevette, non che la sua famiglia, gli omaggi di quel popolo che non ha guari la caricava delle più villane ingiurie. Si fecero di . poi gli apprestamenti necessari per la consecrazione, l'incoronamento ed il maritaggio; ceremonie di cui siemo per parlare, comunque abbian luogo più tardi, perchè per ritornarvi sarebbe necessario interrompere la narrazione degli avvenimenti. Cantacuzeno, sebbene fosse stato incorenato in Andrinopoli da Lazzaro patriarca di Gerusalemme, tenne che convenisse rinnovare la cerimonia, poichè molti consideravano la prima come nulla, attesochè la etichetta prescriveva che la si facesse nella capitale. In Costantinopoli, più che altrove, l'etichetta doveva essere, come abbiamo fatto vedere, puntualmente e letteralmente osservata. Ma

fu necessario derogarvi un poco. La chiesa di s. Sofia era il tempio eletto per incoronare gli imperatori; ma da circa un anno, un terremoto l'aveva notabilmente danneggiata, rovesciando una parte del tetto, ed una gran loggia che andava lungo il recinto dell'altere. Non erano per anche riparati que' disastri; lo furono più tardi. L' imperatrice Anna rialzò la loggia; e si servi di Faseolato (1) per dirigere quel lavoro. Cantacuzeno rifece il tetto, e Paleologo terminò l'edifizio. Furono adoperati due eccellenti architetti, Astras grande stratopedarco e Giovanni Perault, di nazione latino, e suddito dell' impero. In difetto della chiesa di s. . Sofia fu scelta quella di Blachernes. Cantacuzeno assuuse i nomi di Giovan-Anglo-Comneno-Paleologo Cantacuzeno, e si fece incoronare la seconda volta, nel giorno 13 di maggio 1347,

<sup>(1)</sup> Ci siamo dimenticati di dire che Fascolato era italiano, di nome Fascolati. È probabile che Perrault fosse francese, e che ammendue avessero accompagnato Anna a Costantinopoli. Cantacuzeno parlando della chiesa di s. Sofia dice, ch' è un capo lavoro il quale può servire di modello alle più magnifiche e più ardite imprese. Nell'epoca di cui parla, cioè nel 1347, questo muracolo del mondo, questa chiesa tanto celebre era in una rovina che traeva le lagrime dagli occhi. (1ib. 4.) Alcuni artisti pretendono che s. Sofia superi sotto alcuni riguardi s. Pietro di Roma, e per conseguenza s. Paolo di Londra.

del patriarca Isidoro, alla presenza dell'imperatrice Anna e di Giovanni Paleologo. A questa incoronazione susseguitò quella d'Irene sua moglie. Otto giorni dopo, il matrimonio di Elena e di Paleologo fu celebrato nella stessa chiesa. La prima era in età di tredici anni, e l'altro di quindici. Cantacuzeno passa sotto silenzio il pranzo che si soleva dare in somiglianti solennità, e ch' ebbe luogo in quella; ma uno storico meno discreto di lui, ci ha tramandato alcuni particolari che mostrano a qual punto era ridotta la strettezza. Ai diamanti ed alle pietre preziose, delle quali solevasi far mostra, fu sustituito il vetro colorato, alle coppe d'oro e d'argento il vasellame di stagno ed i vasi di argilla; finalmente ai broccati ed ai ricchi arazzi il cuojo dorato. Le gemme della corona erano state prese e in parte trasportate dalla vedova di Apocauco, o vendute o date in pegno dalla imperatrice per sovvenire ai più pressanti bisogni dello stato.

La entrata di Cantacuzeno in Costantinopoli ed il possesso di questa capitale fece non solamente cessare la guerra civile, ma impedi la esecuzione de' progetti che si formavano per approfitare della divisione dell' impero. Parecchi principi vicini volcansi impadronire delle città e delle provincie poste in sito ad essi conveniente. Tra gli altri si vedeva il marchese di

Monferrato, nipote del vecchio Andronico, che pretendeva di aver diritto a tutto l'impero, ed il cui pa dre ne avea disputato il possesso al giovane Andronico. Avendo inteso che Cantacuzeno si era fatto acclamare imperatore, e che aveva preso un si gran numero di città, che ne rimanevano soltanto tre all' imperatrice Anna, ciò sono Costantinopoli, Ainon e Tessalonica, affermando che vi aveva più diritti che Cantacuzeno, cui riguardava come usurpatore. Era sostenuto in tale impresa da suo fratello il cardinale Commiges, che gli somministrava i fondi necessari, non meno che il papa e parecchi principi d'Italia. Mentre ch' ei faceva gli apprestamenti, Cantacuzeno prendeva possesso di Costantinopoli. Vi era in quel tempo, presso l' imperatrice Anna, un ambasciatore di Umberto, delfino di Vienna del Delfinato (1), che

<sup>(1)</sup> Cantacuzeno non dice per quale oggetto il delfino aveva allora un ambasciatore alla corte di Costantinopoli. Le poche relazioni politiche, le quali dovevano esistere tra un piccolissimo principe ed il capo d'un grande impero, fan congetturare che Anna fosse l'oggetto della deputazione, non come imperatrice, ma come principessa di Savoja. Del resto Umberto aveva dato il Delfinato nel 7343 a Filippo di Valois, quantunque l'atto di donazione non sia che del 1349. È poco verisimile che nel 1347 egli avesse per uno stato ch' esser doveva riunito ad un altro, ambasciatori a Costantinopoli.

si chiamava Bartolommeo. Testimonio d' un avvenimento, che decideva della sorte dell'impero, ne riuniva tutte le parti, e terminava la guerra civile, scrisse al papa ed al delfino due lettere, cui Cantacazeno avvisò di dover inserire nella sua storia, senza dubbio perchè vi è lodato enfaticamente, essendo riguardato come un angelo mandato da Dio, che gli diede la regina delle città. Così l'ambaseiatore chiama Costantinopoli, scrivendo non al papa, cui quella espressione avrebbe potuto dispiacere, ma al suo padrone. Termina la lettera pregando - « sua e potenza ducale di legarsi di atretta amicizia a all'imperatore Giovanni Cantacuzeno, il cui \* nome significa gratia; nome cui porta a giu-« sto titolo perchè aggradito da tutti. » - Il papa ed il delfino comunicarono le loro lettere al marchese di Monferrato, e lo distolsero da una impresa, alla quale il sommo pontefice lo aveva incoraggiato. Quel principe, la cui flotta era pronta, congedò le Iruppe: Tessalonica, centro cui erano particolarmente dirette, si sottomise a Cantacuzeno tosto ch'ella seppe che era entrato nella capitale.

Cautacuzeno fece una visita al patriarca, che era chiuso nella prigione del palazzo. Gli rammentò gl' intertenimenti che avevano avuto insieme ciuqu'anni prima, le promesse ed i giuramenti fatti da lui, e co' quaii s' impeguava

di non permettere che la imperatrice si lasciasse sorprendere dai suoi nimici; gli fece rimproveri acerbi perchè invece di opporsi agli attacchi della calunnia, come vi era obbligato dalle sue funzioni e de'suoi giuramenti, gli aveva secondati, contribuendo alla guerra civile, perseguitando senza pietà i suoi parenti ed amici, finalmente ricusando la pace renti ed amici, finalmente ricusando la pace con trasporto. - « Del resto, soggiunse, ho tutto dimenticato, e parlo di tal tenore non tento per rinfacciarti la tua ingratitudine, quanto per farti conoscere che io aveva preveduto ogni cosa. Se tu non fossi stato condannato prima ch' io entrassi in Costantinopoli, niente avresti patito per la tua condotta Se sei convinto dell' eresia che ti viene imputata, non posso prometterti la mia protezione; ma tel accountito se ti scoli su tal nunto, e rapporto prometto se ti scolpi su tal punto, e rapporto a me sarai come se non mi avesse mai dato motivo di lamentarmi. Non mi opporrò al tuo ristabilimento sul soglio vescovile. » - Il patriarca sorpreso di tal bontà, poteva appena credere alla testimonianza dei sensi. Rendendosi la meritata giustizia, pensando alla lunga serie di oltraggi unde avea caricato Cantacuzeno, si aspettava castighi. Brillando la speranza ai suni occhi, egli ripreso lena, ringraziò l'imperato-re, e gli chiese il tempo necessario per giustificarsi. Tre giorni dopo, il principe gli fece

una nuova visita, conversò con lui giocondamente, e lo richiese se bramava di far esaminare il suo processo. Egli rispose affermativamente, dichiarando che la sua innocenza si manifesterebbe ad evidenza. Cantacureno fece avvisare i vescovi, i quali risposero che non avevano in animo di togliere il trono vescovile a Giovanni d' Apri, qualora non fosse eretico. Destinarono il giorno nel quale si redunerebbero nel palazzo regio per esaminarne la dottrina; e vi si recarono con i principali monaci ed i più ragguardevoli personaggi della corte. Il patriarca ricusò di comparire , o perchè diffidasse dell' imperatore, o perchè non si ravvisasse in istato di difendersi. Dopo averlo citato inutilmente tre volte, i vescovi erano per condannarlo come contumace, quando il principe li pregò di sopendere il loro giudizio. sperando di fargli mutare sentimento coll'andarlo a trovare. Lo esortò invano a mantener la promessa che fatto gli aveva : il prelato ostinato persistè nella sua negativa. Allora il concilio fece drizzare la sentenza di deposizione ; e siccome il patriarca difendeva la opinione già condannata di Acindino e de' suoi setteri, opinione chiarita empia e sacrilega, il prelato fa involto nello stesso anatema. Egli si dolse, tessè intrighi, scompigliò gli animi, reclamò contro la sentenza del clero, pretese di essere stato

mai giudicato, fece si che il corpo dei vescovi supplicasse l'imperatore di scacciarlo da Costantinopoli per impedire che non turbasse la pace della Chiesa. Il principe tenne che fosse cosa prudente l'allontanarlo; quindi lo fece partire per Didimotica, dove non si potendo adattere a si gran mutamento di condizione, cadde gravemente infermo, ed anche nel delirio. Non appena l'imperatore ne fu informato, che ricondurre lo fece senza indugio nella capitale, onde i più valenti medici lo curassero. Tutti i rimedi non fecero che aggravare il male, e la sua morte fu accelerata dalla vergogna e dal rammarico. Così chiuse i suoi giorni il patriarca, la cui elezione fu una colpa che Cantacuzeno si doveva rimproverare, colpa che egli stesso s'incaricò di punire, perseguitando colui che l'aveva commessa; ei non compensò i detestabili suoi vizi con alcun talento, e si distinse soltanto colla collera, coll' odio, colle ingiustizie e colla perfidia.

Appena era egli stato deposto, che si attendeva solo alla elezione d' no successore. Credevasi che Gregorio Palama si attirasse tutti i voti, perchè se ne conosceva, dice Cantecuzeno, la dottrina, la purezza dei costumi, l' austerità delle virtù. Egli si raccomandava eziandio pel nobile coraggio col quale s'era opposto a tutti i fomentatori della guerra civile, ed aveva sof-

ferto una prigionia ingiusta, lunga o dolorosa. L'imperatore lo favoriva in segreto, ma o riconoscesse che i vescovi dovesno godere di tutta la loro libertà, o la cattiva scelta alla quale aveva contribuito lo rendesse più cauto e più timido, prescrisse a sè stesso di non ingerirvisi punto. I vescovi ed i monaci eran divisi. Parecchi di quelli che erano stati perseguitati per l'imperatore si prefiggevano per ricompensa il trono vacante; ed anche per tal motivo il principe risolse di restare nella neutralità la più assoluta; finalmente fu eletto Isidoro. Questi, secondo Cantacuzeno, era un nomo di probità specchiata, di vita esemplare, di consumata capacità, e di una rara eloquenza. Altri gli appongono un zelo intollerante, e affermavano che questo gli avesse fatto perdere la sede di Messembacia. Confermata avendone l'imperatore la elezione, fo egli consecrato senza ritardo. Tale scelta non fu approvata da tutti. Quelli che aspiravano alla cattedra patriarcale la biasimarono altamente, e forono tanto scontenti che si divisero dalla loro chiesa, per unirsi al-la setta di Acindino, di cui aveano poc'anzi condannato gli errori. Nella vana loro presunzione formarono un nuovo scisma, e calunniarono Cantacuzeno. Isidoro cominciò l'esercizio delle sue funzioni levando solennemente la scomunica scagliata contro esso principe da Giovanni d'Apri, quantunque costui adempiuto avesse a tale formalità quando l'imperatore era andato a visitarlo. Ma siccome allora il prelato non era libero, si avrebbe potuto revocare in dubbio la validità della sua azione, ed il nuovo patriarca la rinnovò per maggior sicurezza.

Orcano, volendo complimentare l'imperatore, andò con tutta la sua famiglia a Scutari. Cantacuzeno s'imbarcò sopra una galea per an-darlo a trovare. Essi passarono più giorni insieme, più nella caccia e nei divertimenti che negli affari. Al pranzo, Orcano e l'imperatore eran seduti alla stessa tavola; i quattro figli che il primo aveva avuti prima del suo matrimonio con Teodora, erano ad un'altra. I principali tra i Turchi ed i Greci sedevano sopra tappeti. Teodora ricondusse suo padre a Costantinopoli, accompagnata dai suoi quattro cugini. Ripartirono in capo a tre giorni per tornare in Bitinia, dove il sultano gli avea preceduti. Si pretende che il motivo segreto del viaggio di questo principe a Scutari fosse di liberare il suocero da Giovanni Paleologo, onde regnasse egli solo sopra l'impero. Si presume in qual maniera uno, il quale nei pericoli non si era permessa alcuna condannabile azione, dovette ricevere tale proposta. Cantacuzeno, fatte parecchie disposizioni per ristabilir l'ordine in tutte le provincie, formò il proget-

to di far rientrare sotto la sua ubbidienza le città che n'erano state distrutte. A tal fine mandò deputati al cralo di Servia, e facendo le viste d'ignorare la condotta che avea tenuta, il titolo che prendeva, gli riprotestava nello scrivergli la sua riconoscenza per gli antichi di lui servigi, e lo pregava di rilasciargli le città di cui si era impadronito. Non contento di prender Feres, e parecchie piazze di Macedonia, Stefano aveva corrotto a forza di danaro e di promesse i principali abitanti di Berea per indurli a scacciare Emmanuele, figlio di Cantacuzeno, a riconoscerlo, e dargli in balia la loro città. Il cralo cercò pretesti vani e frivoli per eludere una dimanda, di cui non poteva negare la giustizia. Cantacuzeno fece partire una seconda ambasceria incaricata di dichiarare la guerra, se non fosse più fortunata della prima. Stefano, anziche rispondere, assediò altre città situate sulla frontiera dell'impero. L' imperatore, adegnato di tal condotta, raccoglie in fretta le sue truppe, e le mette sotto gli ordini di suo figlio Matteo; ma siccome erano troppo insufficienti, dimandò soccorsi ad Orcano suo genero, che gl'inviò dieci-mila uomini, capitanati dai suoi quattro figli e da Solimano. Cantacozeno proibì loro di commettere guasti sulle terre dell'impero; ma presso i Turchi non vi ha mai guerra senza saccheggio. Quell' esercito tenne i Servi in riguardo, ed impedi che andassero più innanzi. I barbari, appena arrivati a Migdonia, sapendo che il paese dipendeva dal cralo, si danno a devastarlo, e fonno molti prigionieri e un gran bottino. Per godere in pace il frutto del loro ladroneccio, s'imbarcano sull'Ellesponto, e ripatriano. Questa spedizione fece conoscere ai Servi che i Greci erano troppo deboli per combatterli; che costretti di ricorrere a stranieri, correvano dei rischi impiegando tal mezzo, sul quale non potrebbero fare alcun conto, e che siffatti soccorsi erano più nocivi che utili. Divennero più arditi, e Cantacuzeno si accorse ch' era d'uopo differire la sua vendetta, e non contare che sopra sè stesso; si applicò ai mezzi di mettere in ordine un esercito per punire Stefano, e ripigliare ciò ch'egli aveva invaso.

Il primo di tutti era quello di ristabilire la finanze. Il loro esaurimento, cagionato dalla guerra civile, riduceva l'impero a tale debolezza, che lo rendeva spregevole agli occhi dei principi vicini. Gli scrigni del tesoro eran vuoti, non si pagava più nessuna imposizione, perchè dappertutto le terre erano rimaste senza coltura. L'esigerla sarebbe stata una ingiustizia senza effetto. Cantacuzeno risolse di far contribuire i ricchi, ma senza volerli forzare. Prima

di ciò, tenendo di dover disporre gli animi in favore del concepito progetto, fece molte promozioni, sapendo che i titoli e gli onori sono ano dei mezzi di soddisfare la vanità i meno costosi allo stato. Colse quella occasione per dare ai due suoi cugini Giovanni ed Emmanuele la dignità di sebastocratore. Per risarcire Emmanuele suo figlio della ingiustizia fattagli dagli abitanti di Berea, lo creò despoto, non meno che Niceforo Ducas, suo genero. Asseguio el suo primogenito Matteo il grado immediato sotto gl' imperatori e sopra i despoti. Tal grado era stato un tempo instituito da Michela Paleologo in favore di suo figlio Costantino Porfirogenito. Dopo aver preso tali preliminari misure, Cantacuzeno raccolse le persone di tutte le condizioni, mercatanti, soldati, artisti, coltivatori, saperiori di monasteri. Pario ad essi in tel guisa: - « Voi, senza dubbio, non avete dimenticato la prosperità che si godeva in questo impero; i vostri padri vi hanno più volte ricordato lo splendore di cui brillava; allora i popoli vicini sottomessi al suo potere gli pagavan tributo, e ne ricercavano l'alleanza e la protezione. La principale causa di si prospero stato era l'amor della patria, e ciascon cittadino si faceva un dovere di contribuire, secondo le sue forze, ai bisogni dello stato. Ma il personale interesse, posto sempre in azione dai

pericoli inseparabili dalla guerra civile, fo sustituito ai generosi sentimenti che rendono facili i più penosi sacrifizi. Questa guerra disastrosa, che mi è stata suscitata nel tempo in che io col maggior ardore intendeva al hene dello stato, ha mandato in rovina le nostre campagne, esaurito le finanze, e prodotto una povertà generale. Ben lungi dal padroneggiare le nazioni vicine, ci sommettiamo alla loro legge. I Servi si sono insignoriti di parecchie delle nostre piazze, in onta ni trattati conchiusi con essi ; vogliono protrarre e proseguire la loro invasione, e nuove piazze sono già minacciale. Desiderando ardentemente di vendicare tanti affronti, se ne avessi avuto i mezzi, non sarei ora dinanzi a voi, ma di fronte al nimico. È necessario un esercito, e noi non ne abbiamo, e ci è impossibile averne finattanto che saran voti gli scrigni del tesoro. Non abbiamo fra poco a scegliere che tra la disperazione e la schiavitù la più umiliante. Qualsiasi indifferenza sui mali dello stato sarebbe un delitto. Invoco dunque tutta la vostra sollecitudine; vi richieggo della vostra opinione, e vi renderò nota la mia. Forziamo gli amici a renderci la loro stima, ed i nimici a temerci. Vi ripeto che non v' ha mezzo tra la conservazione e la rovina dell'impero. Fa di mestieri scacciare lo . straniero, o sottostare al suo giogo. Pigliate a-

dunque una saggia risoluzione, e fate ciò che tornerà più vantaggioso alla vostra gloria già messa in compromesso, ed anche alla vostra libertà pericolante. . - Iutendimento di Cantacuzeno nell'esprimersi con termini generali, senza niente prescrivere, si era di eccitare sentimenti generosi, e persuadere ad offerir contribuzioni senza importe. I principali membri dell'assemblea risposero che non ignoravano quanto fossero estese le perdite prodotte dalla guerra , nè a qual trista situazione fessero ridotti. Pensavano che far si dovessero tutti gli sforzi, ed impiegare tutti i mezzi possibili per rendere all'impero il primo suo splendore; che per aggiungere tale scopo, dovea ciascuno somministrare secondo le sue facoltà, onde l'imperatore non solo si opponesse si progressi del-la invasione, ma rispignesse i Servi oltre alle frontiere, e rientrar li facesse ne' loro limiti dopo aver ad essi ritolio le città che avevano prese. Terminarono dicendo ch' eran d'avviso che i mercatanti e gli artigiani somministrassero ciò che potessero per la sussistenza dei soldati, poichè senza tule soccorso il mercatante, l'artigiano ed il soldato sarebbero involti in una comune rovina, e soggiacerebbero alla stessa sorte.

Tale opinione era espressa dagli abitanti di Costantinopoli. Cantacuzeno li riccimò di lodi,

e disse, che uopo avea di denaro per le spese della guerra. Rammentò loro ch'erano stati usurpati tutti i suoi heni, che sotto il regno di Andronico non avea preso niente ad imprestito per sostenere il peso delle altre guerre; che allora le rendite sue particolari avevano supplito all' essurimento delle finanze; ma che, intieramente spogliato di tutto, gli era mestieri ricorrere a quella contribuzione comune, come al sulo mezzo di riordinare gli affari. Invece di prendere alcune misure per mettere a profitto le buone disposizioni, in cui sembrava essere l'assembles, ebbe la imprudenza di scioglierla, tenendo di essere venuto a capo del suo disegno. Non andò guari che si accorse del suo errore. O avessero ceduto al primo impulso, o il loro linguaggio non fosse sincero, quelli de' quali era sembrato che acconsentissero a fare de' sacrifizi, si ritrattarono. Tra questi vi erano nomini di affari, banchieri, persone arricchitesi nei tumulti, molto più zelanti pel loro interesse che per quello dello stato: la più parte conservando alcun odio contro Cantacuzeno, perchè non aveno parteggiato per lui , erano da gran tempo determinati di opporsi ai suoi progetti, e di attraversarlo segretamente. Tutti protestarono che non volevano dare denaro, perchè dicevano essere una cosa strana che durante la pace si dimandasse ad essi ciò

che non avevano accordato nelle dissensioni, e quando si era colle arme alla mano. L'imperatore congetturò i loro pensieri; desiderava di punirli, ma non aveva il potere. Fu costretto di dissimulare il suo scontento, e di rinunziare al progetto di allestire una flotta di cui l'impero non aveva avuto mai tanto bisogno per difendere i littorali e le provincie marittime.

La guerra civile avea sviluppato alcuni germi di ribellione che sordamente fermentavano e Cantacuzeno era e doveva essere l'oggetto dello scontento dei due partiti, perchè si opponeva del pari ai divisamenti dell' uno ed alle speranze dell'altro. I suoi partigiani ed i suoi nimici dicevano chi ei non sapeva nè ricompensare, nè punire. Lo stato degli affari poteva rendere ingiasto il primo simprovero, o servirgli di scusa; ma il secondo è meritato senza nessana restrizione. Parecchi faziosi che si erano segnalati nei tumulti, strinsero coi finanzieri una segreta lega per rinnovare i disordini cui sapevan volgere a loro profitto. Uopo era, per agginogere tale scopo, tentar di mettere la divisione. La opportunità sembrava favorevole, poichè si vedevano assisi ad un tempo sul trono di Costantinopoli due imperatori e tre imperatrici : fenomeno per sè raro, ma che lo era aucor meno dell'unione tra cinque sovrani di tre diverse famiglie. Anna, italiana, onorava

della sua confidenza gl'italiani; i suoi torti verso Cantacuzeno erano troppo gravi perchè li dimenticasse, e li credesse dimenticati. Giovanni Paleologo cominciava a gustare le dolcezze del potere, e forse a conoscere che qualsiasi riparto le avvelena. Il solo Cantacazeno non vedeva che il bene dello stato, e non riteneva il potere che per preservario dalla sua rovina. Non potevano gia rivolgersi a questo principe i faziosi che facevano tali riflessioni. Drizzaron dunque contro di esso tutte le loro batterie. I loro sguardi si volsero verso Paleologo, parten-do dalla verisimile supposizione che il giovane principe doveva ficalmente desiderar di regnare egli solo, dappoi che il trono apparteneva a lui. mentre il collega e tutor suo nol riconosceva che dalle circostanze. Intrapresero di rapirlo all'insaputa della imperatrice sua madre, e di condurlo al forte di Galata per metterlo alla lor guida, e balzar dal trono Cantacuzeno. Questi per sua fortuna fu avvisato della congiura. Ne fece egli arrestare gli autori, ma dopo averli ritenuti alcuni giorni in prigione, li rimise in libertà, e li ritornò agl'impieghi, dei quali portavano i titoli. Tale colpevole indulgenza spiacque a' suoi amici, i quali se ne dolsero con amarezza. Già erano assai disgustati, perchè l'imperatrice Anna li riceveva sempre freddamente quando le si appresentavano. Ridotti alle strette, e profittando della congiura allor allora scoperta, vanno a trovare Cantacuzeno, e gli dicono, senza dissimulare la loro collera, che a torto richiesti gli aveva d'un giuramento di fedeltà per un giovane principe e per una imperatrice disposti a tradirlo alla prima occasione; che non potevano mantenere quel giuramento senza essere schiavi e ingannati, nè violarlo senza spergiuro; che quindi lo pregavano di liberarneli. Questa era, dicevano, la prima volta che si vedeva il vincitore, sottomesso al vinto, non ritrarre della vittoria altro vantaggio che la vergogna ed il servaggio. - a A che monta esser fedele, se gli onori, le ricchezze e le dignità sono per i traditori! Se la congiura sortito avesse il suo effetto, ora noi saremmo esposti alle proscrizioni, alla perdita della nostra libertà, allo spoglio dei nostri beni a tutti i flegelli che tengon dietro alle fazioni. Noi non abbiam prestato liberamente il giuramento da te richiesto; i nostri nimici, violando il loro, ci hanno dispensati dal nostro; ma preferiamo che tu medesimo ce ne franchi, e dimaudiamo che permesso ci sia di fare ciò che sarà conveniente. » - L'imperatore rispose ch' erano ingiusti nelle accuse, perchè confondevano l'innocente col reo; che la imperatrice era straniera dalla congiura, e che se il di lei figlio vi aveva avuto parte, la sua gioventù lo

scusava; che si meravigliava de' loro rimproveri quando essi vedevano, in gnisa da non ne poter dubitare, che nel ripartire l'impero non s' era egli riservato che la pena di governailo; che punto non istupiva che i suon nimici lo reputassero incapace di siffatto sacrifizio, ma che non se ne poteva dar pace della ingiuriosa opinione de' suoi amici; finalmente che non otterrebbero senza dubbio che spogliasse Giovanni Paleologo dopo avergli data sua figlia per moglie. Chiuse il discorso dichiarando che, lange dal proscioglieri dal giuramento, ne reclamava la esecuzione, esigendo per l'imperatrice e suo figlio il rispetto che si doveva a lui stesso.

Quando si scorsero così ricevuti, imaginarono che la imperatrice Irene sarebbe meno
inflessibile, e si presentarono a lei pe r parteciparle i loro lamenti e progetti. Ma ella trattandoli più severamente che suo ma rito, comandò, d' un tuono che non soffriva alcuna replica, che abbandonassero una impresa, le cui
conseguenze surabbero più disastrose che non
lo fosse stato la guerra civile. Colpiti dallo
aspetto maestoso della imperatrice Irene, si
ritirarono senza osare di aritcolar parola. La
maggior parte si mantennero tranquilli; ma i
più accalorati, quelli il cui animo era inquieto
e torbido, si recarono presso Matteo, primo-

genito dell'imperatore, e gli proposero di met-tersi in possesso di Didimotica, di Andrinopoli, e di alcune altre città, di comporne uno stato independente, promettendo di seguirlo, e di viver ivi sotto la sua dominazione. Per dar colore a sì ardita proposta, gli rimostrarono colore a si arcita proposta, gri rimostration che Cantacuzeno amava suo genero e sua figlia più che gli altri suoi figli; che non gli caleva punto di quelli che per la sua causa si erano abbandonati a tante fatiche e travagli; che la congiura ordita in favore di Giovanni Palen-logo e di concerto con esso giovane principe non faceva che troppo argomentare la sorte ch'eglino aspettar si dovevano; che for mate che siensi impunemente cotali imprese, non vi si rinanziava giammai; ch' era neccessario un asilo sì per lui che per essi, qualora si arrischiasse di nuovo la congiura con più lieto successe. Soggiunsero che non gli consigliavano però di ribellarsi dal padre, ma lo pregavano solamente di lasciarli in possesso delle città che avessero prese, col carico di militare per lui colle loro truppe a qualunque sua inchiesta, e di niente imprendere sal resto dell' impero; facendogli osservare che tal progetto li porrebbe al sicuro contro i nimici e contro Paleologo. Tali proposizioni sedussero Matteo, che ricevea somiglianti insinuazioni da Giovanni Asan, suo zio materno, col quale è ve-

risimile che i malcontenti si fossero acccordati. Matteo prese posseso di Didimotica, e di Andrinopoli tanto più facilmente che non si poteva diffidare di lui. Scrisse di poi a suo padre una lettera rispettosa, nella quale sup-plicavalo di lasciargli il governo di quelle piazze sua vita durante, a patto di riconoscera che le teneva dai due imperatori. A tal nuova Cantacuzeno montò in furore ( se si può crederlo ) e giurò di punire severamente i ribelli, non eccettuato tampoco il figlio. Il risultamento della sua collera fu di mandare la imperatrice Irene a Matteo per farlo rinunziare a quella impresa, e ricondurlo al dovere, non meno che tutti quelli che partecipavano alla sua ribellione. Il principe venne incontro a sua madre sino ad Orestiade. Il rispetto e l'amor tenero che le portava gli aveano già suscitato de' rimorsi. Eila non ebbe, dice lo storico, che a comandare, e fu sull'istante ubbidita. Indirizzò i più severi rimprocci a quelli che aveano indotto a ribellione il figlio, e dichiarò che se tornas sero da capo, sarebbero inesorabilmente ab bandonati alla vendetta delle leggi, e che nessun riguardo non ne sal-verebbe la vita; soggiugnendo che s'inganna-vano a partito se mai credeva no di ripromettersi la impunità per essere la maggior parte suoi congiunti. La gioja che la principessa

provò di aver sedato quella sommossa, la qual poteva rinnovare totti i mali dell'impero, fu crudelmente perturbata della nuova della morte di Andronico, il più giovane de' suoi figli, rapito allor allora dalla peste, che in quell' anno spopolò tre parti del mondo conosciuto. Cantaenzeno si diffonde nel particolarizzare quel flagello, che deluse, dic'egli, tutta l'arte dei medici, contro il quale non vi avea rimedio, perchè ciò che alleviava gli uni, serviva di veleno agli altri. Andronico succombette il terzo giorno. Egli era nel fiore dell'età di singolare ballezza, di statura elegante, e pieno di destrezza in tutti i suoi esercizi. Irene ne fu inconsolabile, ed il suo dolore la accompagnò sino al sepolero. Cantacuzeno, o per distrarsi, o per far conoscere ai Greci il giovane Paleulogo, e allontanarlo dai piaceri, ai quali si abbandonava con eccesso, lo condusse con seco per visitare parecchie provincie dell'impero. Paleologo non conosceva ancora che la mollezza delle corti, il suo tutore lo voleva avvezzare alla fatica, ad una vita attiva, e insegnargli a far succedere l'applicazione al piacere, a vedere da se stesso i bisogni dei popoli, onde istruirsi nell'arte di provvedervi, che forma tutta l'amministrazione. Essi videro nella Tracia tutti i guasti fattivi dalla guerra civile. Cantacuzeno ne voleva ispirar l'orrore al suo

allievo, e mostrargli come si governa. Vedremo se questa doppia lezione fu perduta, ed anche s'è ben certo che sia stata data.

Cantacuzeno reduce a Costantinopoli intese daddovero a guarentire l' impero dall' invasione dei Turchi e dei berbari. La inutile disfida che avea fatto al patriottismo dei Greci per indurli a venire in soccorso dello stato riperando le già esauste finanze, non lasciava tra le sue mani nessun mezzo efficace. Ricorse a quello solo di cui potesse fare sperimento nell'impaccio in che si trovava, quantunque non fosse senza pericolo; ed era d'indirizzarsi ai principi cristiani colla mediazione del papa, e di far loro conoscere, ciò che non sospettava ancora nessuno di toro, l'influenza che avrebbe per essi la invasione dell'impero greco fatta dai Turchi. Mandò adunque al santo padre una imbasciata composta di Giorgio Spanopulo, protovestiario; di Sigero, pretore del popolo, e di Francesco, nativo Italiano, e cui sapeva essere particolarmente conosciuto da Clemente VI, che allora occupava il trono pontificio. Cantacuzeno sapeva che questo papa era prevenuto/contro di lui, perchè gli si apponeva presso Sua Santità di essersi valso dei Turchi contro i cristiani, e di esser cagione dei mali trattamenti fatti al secondo dai pri mi. Egli voleva distruggere quelle prevenzioni francamente sponendo la sua condotta, e la necessità che lo aveva ridotto a servirsi degl' infedeli contro la sua inclinazione. Desiderava d' indurlo a romper guerra ad essi d'accordo coi principi di occidente, le cui trappe volentieri farebbe passare pei suoi stati; e vi unirebbe le sue per combattere con loro. Il papa ricevette gli ambasciatori, e tenne lunghe conferenze con essi, nelle quali, con grande loro sorpresa, li ragguagliò della guerra civile con tale esattezza qual se ne fosse stato te stimonio. Disse che tutti questi particolari gli aveva da Zampea, quella dama italiana, che dopo aver soggiornato alcuni anni nella corte di Anna di Savoja, cui accompagnato aveva a Costantinopoli, non era tornata al suo paese che quando Cantacuzeno entrò nella capitale. Ella non avea potuto trasmettere per riguardo a tal principe che impressioni sfavorevoli, abbandonando una corte inviperita contro di lai. Gli schiarimenti dati dagli ambasciatori produssero sul papa il bramato effetto, perchè coincidevano colle particolarità contenute nelle lettere di Bartolommeo, delfino di Vienna. Il santo padre lodò molto la moderazione dell'imperatore, il quale, padrone del trono e dell'autorità suprema, non avea conservato che i diritti cui attribuiscono. Applaudi senza riserbo al matrimonio di Elena col giovane Paleologo, come

il solo mezzo di confondere i diritti e di estinguere le pretensioni: Sua Santità fece rendere grandi onori ai deputati, dando loro i primi luoghi in pubblico, andando loro incontro quando lo visitavano, e riconducendoli mentre uscivano. Alla loro udienza di congedo li fece il papa accompagnare da due vescovi cui deputava a Cantacuzeno: uno, che si chiamava Guglielmo, era dell'ordine dei frati minori, e l'altro Ugo de Spert, di quello dei frati predicatori: entrambi accoppiavano alla erudizione ed alla pietà le cognizioni e la sperienza del mondo. Ricevettero dall' imperatore la più affabile accoglienza, e ne rimasero talmente stupiti, che notarono per minute tutte le parole del principe. Dopo alcuni complimenti sopra la sua condolta e saggezza, erano incaricati di dirgli che dietro l'esempio dei suoi predecessori aveva il papa il più gran zelo per provocare o favorire le spedizioni contra i Turchi; che procacciava d'inspirarlo ai principi d'Italia, offrendo loro di con-tribuire con essi, e di dare il suo contigente in uomini ed in denaro; che tale zelo era aumentato dappoi che l'imperatore era pronto a secondare si rilevante impresa. Finalmente passarono ad un articolo che, quantunque l' ultimo, era il principale agli occhi del santo padre. Era desso la riconciliazione delle due

chiese. Se il principe le procurava, ei rallegrerebbe non solamente la terra, ma il cielo, non solamente gli uomini, ma Dio e gli angeli. Cantacuzeno caricò vieppiù tali espressioni nella sua risposta, protestando che non aveva - a parole tanto forti da spiegare l'eccesso di pasa sione colla quale lo desiderava (la unione ); che se non era d'uopo che di morire prea senterebbe volentieri il collo alla spada; e se . « le sue ceneri produr potessero un' opera sì « santa, innalzerebbe egli, medesimo un rogo · per esservi consunto. » - Dopo una edificantissima dissertazione intorno alla sommessione che devesi alle decisioni dei concili, l' imperatore proponeva di convocarne uno in una città marittima egualmente distante da Roma e da Costantinopoli, affinchè non avesse egli per andar a trovare il papa a inoltrarsi più che il papa non dovesse fare alla sua volta per venire a lui. Terminò pregando gli ambasciatori del santo padre d'invitarlo da sua parte a stabilire l'epoca ed il luogo, ond' egli avvisasse il patriarca ed i vescovi della chiesa greca. I nunzi trovarono pure la sua dottrina e ragionevole la proposizione. Partirono incantati del principe, e ricolmi di presenti. Fecero al papa un fedele racconto dell'ambasciata, e gli mostrarono il loro giornale. Clemente VI. approvò la idea di convo-

care un concilio, e fece dire all'imperatore che vedrebbe con piacere a raccogliersi i vescovi, me che non poteva fissare nè il tempo nè il luogo dell'assemblea prima di aver consultato i prelati di Occidente. Dopo alcun tempo, onde si comprendesse che da lui non dipendeva il ritardo, gli scrisse che desiderava ta riupione, come il più pressante affare ; ma che dichiarata essendosi la guerra tra parecchi principi d'Italia, egli dovea, come loro padre spirituale, esortarli alla pace; accertandolo che, non si tosto fosse conchiusa, s'accorderebbe co'vescovi intorno al giorno ed al luogo dove si raccorrebbe il concilio. L' imperatore gli deputò il fratello Giovanni, religioso dell'ordine dei frati minori di Galata, ch' era particolarmente conosciuto dal santo padre, per ringraziarlo e pregarlo di conservar sempre gli stessi sentimenti. Ma Clemente VI. morì prima che ciò si potesse effettuare. Se si esamina il carattere dei due principi negoziatori, si converrà che la esecuzione del progetto, tanto spesso e sempre così vanamente cominciato, avrebbe provato assai minori difficoltà sotto il loro regno che sotto un altro. Per tale riunione era necessario un concorso di circostanze che non si è forse trovato che sotto Cantacuzeno e Clemente VI. (1)

(1) Clemente VI, francese, fu eletto nel 1343 e mo-

Posto che i principi di Europa avessero preso interesse alla religione greca quando lo scisma si fosse dileguato, e in conseguenza di tale interesse avessero difeso l'imperatore contra i Turchi, la presa di Costantinopoli non sarebbe avvenuta, e la stessa religione regnerebbe a s. Sofia che « Roma. Ma si può dubitare che tal motivo non gli avesse armati, poichè un altro non meno pressante non lo ha fatto; quello del loro personale interesse, della stessa loro sicurezza, minacciata da barbari conquistatori; finalmente della difesa dei loro pretesi diritti; poichè tutti que' principi ne avevano, o si credevano di averne sul trono, o su alcune provincie dell'impero.

La città di Medea, costruita sui liti del mare di Ponto, era governata da Tamprotitzo, cui la imperatrice Anna mandato vi ave-

rì nel 1352. Cantacuzeno sali sul trono nel 1347. Mentrechè si faceva papa il primo, si forzava il secondo a ribbellarsi. Cantacuzeno avrebbe dovuto regnare sin dal 1342. Il suo rifiuto in quell'opoca resò i più gran mali al suo paese. Assumendo allora il titolo d'imperatore, non vi era guerra civile, e la riunione delle due chiese sarebbe stata facile. Durante que' dieci anni, Cantacuzeno non si poteva occupare di tal progetto nei primi sei, e Clemente VI ne fu impedito negli ultimi quattro. Si vedrà Giovanni Paleologo rasseguato, per farlo riuscire ai più grandi sacrifizi.

va durante la guerra civile. (an. 1348.) Questo governatore ricusava di riconoscere Cantacuzeno, quantunque la pace fosse acclamata. Arrolati un gran numero di ladroni e di persone screditate, devastava il paese. L'imperatore nel primo mese del suo regno, conoscendosi troppo debole per punirlo, fu costretto a differire la sua vendetta; ed aveva d'altronde a terminare affari più pressanti. Non sì tosto fu in istato di farlo , lasciò Emmanuele despoto, suo figlio, a Costantinopoli come governatore, e parti per Medea col giovane Paleologo sopra una delle galere, che aveva fatto costruire per tale spedizione da Faseolato protostratore. Mandò ad intimare a Tamprotitzo di riconoscerlo imperatore. Il ribelle, vedendo di non poter sostenere un assedio, negoziò, ottenne condizioni vantaggiose, ed anche alcune dignità. Cantacuzeno, padrone di Medea, rimandò Paleologo a Costantinopoli, divise la sua truppa in più drappelli, che distribul in parecchie piazze, e conservando seco pochi uomini, si avvio per Andrinopoli, dove diversi affari lo chiamavano. Per viaggio fu avvisato che duemila Turchi, di fresco sharcati in Tracia, erano nei dintorni. Pentendosi di avere sparpagliato la sua armata, e non avendo tempo di rannodarne una pacte, si vide nella necessità di marciare contra i

Turchi colla sua scorta. La domane gl'incontrò presso al monte Limico, attendati in un luogo donde non lo videro. Egli conoscendo la loro maniera di combattere quando non aveano a fronte un esercito, e sapendo che allora non rimanevano gran tempo uniti , li segui di notte sine a qualche distanza. Alla punta del giorno si dispersero. Allora gli attaccò presso ad una piccola città chiamata Mesana, ne uccise parecchi e fece alcuni prigionieri. Caramehemet, uno dei loro condottieri, fu ferito di lancia, e mori sul campo. L'altro, di nome Maratumano, riparò coi suoi sopra una collina. Da quel posto, tirando sui Greci, ne uccisero parecchi, ed ammazzarono alcuni cavalli. Cantacuzeno vietò ai suoi soldati di tirare, e avvicinandosi egli solo ai Tarchi , ordinò loro di arrendersi. Essi lo conoscevano per aver militato ai suoi stipendi nella guerra civile. Per la parola che diede loro che non sarebbero punto maltrattati, discesero e si prostrarono dinanzi ad esso. Mentre ch'ei s'interneva con essi, rimproverandoli del modo in cui si erano comportati con lui, che non avea tralasciato di essere alleato, Niceforo suo genero, accompagnato da parecchi signori, credendo ch' ei corresse pericolo, lo espose al più grande che avesse sino allora incontrato, scagliandosi colla spada alla mano Le-Beau T. XV. P. III.

sui Turchi, i quali fidando sulla ricevuta parola, erano disarmati e tranquilli. Nove soldati ed il loro capitano furono uccisi in quell' improvviso assalto. Gli altri trassero all' istante la scimitarra, e volendo facilmente uccidere l' imperatore ch' era nel mezzo di essi, si rattennero vedendo ch' ei severamente biasimava l' imprudente procedere di Niceforo. Egli-usando del loro linguaggio disse ad essi, che si citirassero sulla collina che occupavano, al fine di difendervisi, qualora continuar si vo-lesse quell'ingiusto assalto. E di fatti vi si recarono per disporsi in battaglia. Dopo aver trattato sno genero siccome si meritava, andò incontro ai Turchi, e loro fece alcuni donativi per rimeritarli della loro fiducia, e indurli a ripatriare; ed essi tosto il fecero. Nel medesimo tempo Matteo suo primogenito, governatore delle città di Calcidica, batteva dal canto suo an' altra truppa di Turchi i quali mettevano a guasto quel paese. Abbandonandosi troppo al suo ardore, nell' incalzarli cadde di cavallo, e siccome era ito innanzi ai suoi soldati, non iscorse intorno a sè che i nimici, contro i quali fu forzato di battersi a piedi. Avendo avuto la fortuna di uccidere colui che gli si accostò più da presso, gli altri furonperplessi; lo che diede tempo ai Greci di giungere e di liberare il lloro duce L'imperatore si recò da Mesana a Didimotica. Ivi assalito da un male di reni fu costreto a restare in ozio per un anno. Disgustato di tale inerzia ricorse ai più valenti medici che non gli procacciarono nessun sollievo. Finì col lasciare che operasse la natura, e risanò senza rimedj.

I Genovesi di Galata credettero che la malattia di Cantacuzeno fosse per essi una favorevole occasione di eseguire i loro progetti. Sempre nimici segreti dei Greci, violando sempre i trattati, non cessavano di essere per Costantinopoli vicini pericolosi. Spacciavansi padroni del mare, ed il disfacimento della marinerla greca, di cui non s' era occupato il vecchio Andronico nel lungo suo regno, dava qualche fondamento a tal pretensione. Gli sforzi di Cantacuzeno per rialzarla dalle sue rovine, tostochè su sul trono, li resero inquieti. Avenno sollecitato da lui l'abbandono di un terreno posto al di là della loro fortezza. Volevano costrairvi delle fortificazioni per renderla inespugnabile. Se ciò avessero ottenuto, tenevano in iscacco la città ed il porto. Cantacuzeno, conoscendo l'importanza di quel sito, rigettò la loro dimanda. Avvedendosi che per infrenarli era necessaria una flotta, fece allestire alcuni vascelli, ma in numero insufficiente, poichè lo stato delle finanze non permetteva di costruir-

ne d'avvantaggio. Creò interessi opposti ai loro per isminuirne alquanto la loro possanza; cioè di mutare la tariffa delle dogane, alle quali erano sottoposti i vascelli mercantili che arrivavano a Costantinopoli. Tele tariffa era quella stessa che si pagava al porto di Galata. Per la diminuzione che vi stabilì l'imperatore nei prezzi di tatti gli articoli, i mercatanti trova-vano il loro conto nel preferire Costantinopoli. Invece di perdervi, il governo vi guadagnò as-sai, perchè s' era minore il diritto, veniva riscosso con maggior frequenza, concorrendo tutti i bastimenti nel porto di Costantinopoli, dovechè quello di Galata era quasi deserto. Mal-grado il rifiuto che ad essi era stato fatto del terreno su cui rizzar volevano una cittadella, non rinunziarono eglino al progetto di fortifi-care quella che esisteva. Non lo potean fare senza l'approvazione della corte, ma sotto colore di costruire alcune case, ammassarono materiali, per metterli in opera alla prima occasione. Così stavan le cose quando intesero la malattia di Cantacuzeno. Tal nuova su per essi il segnale dell' assalto. Non si tosto la seppero, che misero a fuoco di notte le case dei Greci ch' erano le più vicine alle loro proprie. La domane armarono i vascelli e le barche loro, abbruciarono dei navigli nei dintorni della capitale; presero quelli che potevano servire ad

essi, e scorrendo la spiaggia, saccheggiarono le abitezioni e devastarono la campagna. Dipoi costruirono una torre ed un' alta muraglia. Uomini, donne, tutti lavoravano con ardore. Durante i lavori, e per darsi tempo di compierli, alcuni mandarono deputati alla imperatrice Icene, per iscusare i cattivi portamenti dei loro compatriotti, disapprovarli, e promettere, che sarebbero puniti. Irene, durante l'assenza di suo marito, convoca il consiglio. Ad una voce fu preso di romper guerra ai Genovesi. Questi che si facevano informare di tutto ciò che avveniva, seppero tostamente siffatta risoluzione comunque si avesse cura di tenerla segreta. Allora non osservarono più nessun riguardo, ed abbruciarono totti i cantieri, pieni allora di legni da costruzione che l'imperatore avea comperati. Tranne alcuni bastimenti che non erano nel porto, tutta la marineria fu distrutta. Non contenti di mettersi in difesa a Galata con queste nuove fortificazioni, spinsero a tale l'audacia che vollero assalire la capitale. L'imperatrice Irene diede ordine ad Emmanuele suo figlio di unire tutti i soldati ch' erano in Costantinopoli, e tutti gli uomini atti alle armi, di situarli in maniera di difendere la città, e di mettersi alla guida d' un drappello per andare ad assalire i Genovesi a Galata. Questi, anzichè aspettarsi un colpo di mano, inten-

devano da tutti i lati o a commetter guasti, o a preparare l'assalto cui meditavano. Emmanuele ridusse in cenere un gran numero di case e molte mercatanzie, e si ritirò seuz'aver incontrato ostacoli nella sua spedizione. L'annunzio di truppe che Cantacuzeno dovea mandare rincorò i Bizantini. Si videro tutti nel comune pericolo disposti a far dei sacrifizi : gli uni recavan le loro armi, gli altri consegnavano i loro cavalli, gli operai, gli artisti, i domestici si esercitarono nel maneggio delle armi, appresero a tirar d'arco; tutti erano in movimento, e Costantinopoli presentava lo spettacolo d'una piazza d'arme, di cui fosse imminente l'assalto. Per darlo i Genovesi mettevano in uso tutti i mezzi. Allora era autunno. I loro vascelli mercantili restavano a Galata. Essi se ne servirono per quell' impresa. Avevano buone truppe, e facilmente poteano rinnovare le provvisioni. Sulle triremi collocano delle macchine da assedio, imbarcando sulle galere i migliori soldati, e si accostano alle mura della capitale, mentre un'altra truppa della lor gente, sbarcava sulla spiaggia. Al convenuto segnale, il doppio assalto va di pari passo. I Greci oppongono un' uguale resistenza; il pericolo aumenta le loro forze. Dopo aver sostenuto il primo urto, si lanciano come furibondi sopra i Genovesi, e ne uccidono un

gran numero. Questi si ritirarono col favore delle tenebre.

Pochi giorni dappoi l'imperatore, quantunque addolorato dalla sua colica nefritica, si fece trasferire da Didimotica a Custantinopoli. Non appena vi arrivò, che i mercatanti si presentano in folla al palazzo per supplicarlo di arrestare con pronti provvedimenti il ladroneccio dei Genovesi, offerendo di contribuire alle spese della guerra. Cantacuzeno rispose colle ciglia aggrottate, e rammentò loro il rifiuto che gli aveano fatto quando si era indiritto ad essi per indurli a venire in soccorso dello stato. Dimostrò che tale rifiato, rendendogli impossibile il sovvenire ai più prestanti bisogoi, era causa dell'audacia dei Genovesi. Tali meritati rimproveri terminarono coll'ordine di contribuire alle spese, e colla nomina di Costantino Tarcamiota per ricever le somme che versassero nelle casse del tesoro. Fece tosto costruire alcuni vascelli, perchè non si poteva farne a meno per imporre la legge ai Genovesi, e ricondurli al dovere. Siccome erano padroni del mare, uopo era trasportare per terra, in un luogo detto Contoscalo, dove si fabbricavan le navi, il leguame che si traeva dal monte di Sargezza: la qual cosa non si poteva fare che a forza di braccia. Tale obbligazione, costosa e fatico. sa, faceva credere ai Genovesi che l'imperatore lascerchbe ad essi l'impero del mare. Ma quando scorsero che il principe non si ributtava delle difficoltà ; che faceva costruire dei vascelli, e che sempre riuscirebbe ad averne, gli filandarono a chiedere la pace. Cantacuzeno ricevette i deputati con sopracciglio, rinfacciò ad essi la lor perfidie, e la facilità con cui violavano i trattati quando s' avvisavano di trovarvi il loro conto e la impunità. Dichiarò formalmente che non avevano altro mezzo di disporto ad accordar loro la pace, che incominciar dall' abbandonare lo spazio di terreno, di cui si erano impadroniti, dallo smantellare le mura, nelle quali chiuso lo aveano, non che tutti i lavori testè costruiti, finalmente del rimettersi nella situazione in che si trovavano prima di prender le armi. Essi rigettarono proposizione con alterigia, e risposero che se non cedeva loro il forte, si difenderebbero sino all' ultimo sangue.

L'imperatore, che, facendo tal cessione, dato avrebbe la sua marineria ai Genovesi, ripetè loro l'ordine di spianare il forte, e rendere il suolo. Montati in furore perchè si dettavano leggi ad essi che si credevano iu condizione di darne, ricomincian la guerra, e commettono più guasti che non ne avessero per anche fatto, loalzarono sul più alto de'loro vascelli un'altra macchina per battere le mura di Costantinopoli, dalla qual macchina potevano lanciar pietre di tal peso che l'uom più robusto non era in istato di sollevarle. Col mezzo di più galere avvicinarono il vascello ai baluardi, e lauciarono nella città un gran quantità di pietre. Cantacuzeno senza rinunziare al progetto di difendersi per mare, quantunque avesse difetto di navi, mandò truppe a balestrare il nimico per terra, e fece drizzare macchine dal lato del porto delle quali era si ben calcolato l'effetto, che le pietre arrivavano in Galata. Vi si rovinarono in tal maniera parecchie case, moltivascelli, e particolarmente quello su cui era quella gran catapulta che gl' impediva di fare nessuna mossa. Eu esso affondato. Quelli che lo montavano duraron fatica a salvarsi. I Genovesi, alquanto sconcertati, mandarono tre volte a dimandar la pace, e ricevettero le stesse risposte, cioè l'ordine di distruggere i lavori e restituire il terreno. Nel mezzo di tali ambasciate l'imperatore sollecitava la costruzione delle sue galere. Furono terminate e riempiote di marinari e di soldati. Faseolato comandava quelle cui aveva fatto costruire in un fiume, le cui acque si perdevano nella spiaggia di Costantinopoli; ed il gran duca Zamplacone quelle che avea fatto fabbricare nel Contoscalo. La bramosia di segnalarsi le fece fare le sue più grandi delle altre, con un

piano sopra i rematori e le torri : aggiunta mal calcolata, che recò più male che bene. Nel giorno precedente a quello in cui dovevano que' vascelli essere lanciati in mare, apparve un vascello genovese portante un ricco carico, forzato dalla calma a dar fondo presso all' isola del principe. Tosto quattro galere si avanzano per combatterlo. I Genovesi si difendono con tal vigore che impediscono l'approdo, ma i Greci vi gettano materie combustibili, e mentre il nimico attendeva ad arrestarne il gunsto, entrano nel vascello ed uccidono molti Genovesi. Avevano già il vantaggio, quando fu data voce che le galere di Galata si appressavano, ed i Greci a precipizio risalgono sulle loro proprie, abbandonando cinquanta compagni sul vascello genovese. Fortunatamente per essi vi era bisogno delle loro braccia per estinguere il fuoco che faceva progressi. Offersero il loro soccorso, e convennero che, se i Greci tornavano a dar la carica, l' equipaggio sarebbe salvato, e che se le galce arrivavano da Galata, la vita sarebbe accordata ai cinquanta prigionieri. I Genovesi tirarono a bordo il vascello mezzo bruciato nel momento in cui l'attacco era per ricominciare, e quelli che montavano il bastimento mantennero la promessa, e salvarono i Greci.

La domane, essendo pronta ogni cosa, la flotta imperiale comparve, più bella e più imponente, a detta di Cantacuzeno, di quante se n'erano sino ellora vedute a Costantinopoli. Le file delle galere eruno seguitate da molti bastimenti a un ordine di remi, Ja barche e batterli carichi d'uomini, fatti soldati dall'odio che portavano ai Genovesi e dalla vendetta. I Genovesi furono sulle prime atterriti da que'preparamenti; divisavano di tirare col sartiame i loro vascelli dalla parte di Galata, per difendersi dall'alto delle mura. Le galere imperiali erano ancorate nel porto di Neorione. La cavalleria marciò sotto la condotta del despoto, figlio dell'imperatore, per assalire il nimico per terra mentre che si combattesse sul mare. La maggior parte dei Genovesi volevano rinchiudersi in Galata, affermando esser meglio rad. durre al centro le loro forze che dividerle sopra parecchi punti. Ma il loro ammiraglio impugnò caldamente questa opinione. Rammentando ad essi la superiorità della loro marineria sopra quella de' Greci, nei tempi eziandio che quest'ultima aveva marinai valenti, fece loro vedere quanto cotesto vantaggio doveva essere più grande nelle circostanze presenti, poiche que'vascelli costruiti in fretta, essendo montati da gente inesperta, straniera non meno al mare che elle mosse, non opporrebbero alle

gatee genovesi , rinomate per la prontezza dei movimenti, che una massa immobile e senz'azione: asrebbe quindi una imperdonabile viltà l'abbandonare ai Greci una sicura vittoria per combattere sopra un terreno dov' esser non poteva che incerta: finalmente si fece mallevadore di tal vittoria, se i Genovesi gli volessero lasciare l'arbitrio di disporre a suo talento della marineria di Galata, Riaccendendo col suo ardore il coreggio de'suoi compatriotti, e prendendo quel tuono cui dà la certezza del buon successo, ottenne ciò che dimandava. Raduna senza indugio tutti i vascelli, de' quali si poteva disporre, ne compone una flotta, e va a fermarsi presso al promontorio di Costantinopoli, per dove quella dei Greci doveva uscire. Non andò guari che essa comparve. La lenta sua marcia, imbarazzata dal cattivo ordine e dalla disugueglianza dei bastimenti, dai vizi della loro costruzione, dall' ignoranza di quelli che adempievano i doveri di marinai, inspirò la più grande allegrezza all'ammiraglio nimico, che in quella flotta vide una preda facile e pronts; me non ebbe l'onore del combattimento. Nel momento in cui le galere tirate da Neorione, oltrepassata la porta Eugenia, si congiungevano a quelle di Fescolato, sorse tutto ad un tratto un vento impetuoso; i vascelli di Zamplacone, carichi di torri e di macchine .

farono rovesciati nel mare. Faseolato corse i più grandi pericoli per la caduta d'un piano di quello cui comandava, e che strascinò nell'acqua i soldati. Da circa dugento si annegarono. Emmanuele Filantropeno, amico dell'imperatore, fu tra quelli che perirono. I Genovesi abbruciarono le galere che per esser di minor mole che quelle di Zamplacone, dando minor presa al vento, non furono danneggiate. Testimonio di tale disastro, la truppa che doveva assalire per terra, colta da panico terrore, fuggi e riparò in Costantinopoli. L'imperatore, afflitto per tale avvenimento, ma non disanimato, comandò che si costruissero nuove galere.

È necessario soffermarsi un momento per paragonare la narrazione di Cantacuzeno con quella di Niceforo Gregora. Questi non è che storico, mentre l'altro ha rappresentato il primo personaggio nel fatto che racconta. Dietro le sue cure si faceva la spedizione; quindi leggermente scorre sui molti errori che commise o lasciò commettere. Niceforo, supplendo al di lui silenzio, niente ommette, niente dimentica, e la enumerazione che si compiace di fare degli errori di Cantacuzeno è tale, che riesce impossibile rinvenirno uno solo non commesso dal principe. Si operò con tale precipitazione, che non si attese più a mettere la zavorra nei vascelli che ad esercitare anticipatamente gli

uomini che si facevano all'improvviso soldati o marinai senza saper fare le mosse nè battersi. Vedendo le disposizioni di quella flotta, sembrava ch' essa invece di combattere sul ma-. re non fosse destinata che a trasportare da una riva all'altra operai e artigiani, senza ostacolo e senza che si avesse a temere un nimico che si opponesse al tragitto. Niceforo dice, che i Greci vedendo i Genovesi precipitaronsi nel mare. Tale circostanza sembra poco verisimile poiche, sendo più numerosa la loro flotta, i Greci dovevano credersi i più forti, ed il loro compatriotta dovuto avrebbe, interessandosi nell'onor nazionale, non farli prevenire l'azione del vento con un panico terrore. Dal confronto delle due narrazioni risulta che l'autore dell' una dice troppo; e quello dell'altra troppo poco; ma entrambi vanno d'accordo sull'esito, fatale della impresa. Gli abitanti di Galata celebrarono selennemente il giorno della vittoria, allestirono i loro vascelli, gli adornarono, li coronarono di ghirlande di fiori, e andarono a diporto sul mare, passando e ripassando innanzi al palazzo imperiale, e portando in trionfo le bandiere dei vinti. S'immaginavano che l'imperatore, abbattuto dalla disgrazia, lasciasse ad essi il libero possesso della fortezza e del terreno su cui era costruita: eredevano eziandio

che fosse per dimandar loro la pace. Ma in breve riconobbero il loro errore, intendendo i nuovi preparativi che si facevano per ordine di Cantacuzeno, il quale approfittando della lezione che aves ricevuto, prendeva tutte le misure necessarie pel buon successo d'un nuovo esperimento. Ammireti di tal fermezza, e conoscendo che una guerra a lungo protratta sarebbe ad essi nocevole, dappoiche per sostenerla rinunciar dovevano, finchè durava, ad ogni impresa commerciale; prevedendo finalmente che la vittoria, quand'anche fosse ad essi fedele, non li renderebbe mai padroni d'una città e di una popolazione così ragguardevole come quella di Costantinopoli, risolsero di far la pace. Nulladimeno esitavano, perchè sembrava cosa per essi umiliante il fare i primi passi, quando una galera arrivata da Genova li venne a trarre d'impaccio. Il senato mandava loro l'ordine positivo non solamente di conchiuder la pace, ma di soddisfare i Greci su tutti gli articoli controversi; di rendere il terreno, di cui si erano insignoriti; di smantellare tutti i lavori che aveano fatti ; di pagare ai Greci tutte le spese di quella guerra ingiusta; di promettere con giuramento di non rinnovare giammai per l'avvenire siffatte pretensioni ; finalmente di vivere nella migliore intelligenza coi suddi-

ti dell' impero. Cantacuzeno non avrebbe potuto dettare condizioni più favorevoli ai suoi interessi. La repubblica avea saputo calcolare le conseguenze di quella guerra, di cui la durata, le cause e le conseguenze avrebbero portato un colpo mortale al suo commercio. Avea saputo vedere che parecchie potenze di Europa avrebbero necessariamente preso a difendere i Greci; che la confidenza cui ella inspirava sarebbe distrutta dalla violazione dei trattati; finalmente che Venezia sola bastava per vendicare l'impero, e si rallegrerebbe de'suoi successi, perchè ne ritrarrebbe tutto il frutto. Per tali motivi ella così comandava. I Genovesi di Galata ubbidirono. Gli articoli furono tosto decretati. Rilasciarono al despoto il nuovo forte, e quanto aveano usurpato. Cantacuzeno fece poi venire i principali-di que' mercatanti, gli accolse graziosamente, e disse che non avea insistito sulla restituzione del terreno preso da essi che per difendere i diritti e l'onore dello impero; che doveano confessare quanto fosse ingiusto dal canto loro il voler pagare con l'usurpazione la ospitalità e le concessioni de'suoi predecessori, e tramutare in diritti que'benefizi per ottenerne colla forza nuovi vantaggi. Soggiunse che, poiché rinunziavano da sè stessi alla loro impresa, non voleva privarli d'un terreno cui tanto stimavano. Quindi ordinò a

suo figlio di abbandonarlo ad essi, e ritirarne i soldati che vi aveva posto per guardarlo. Tocchi da tal procedere, si recarono i Genovesi presso al giovane principe, acclamaron le lodi di suo padre, e intorno al vessillo dell'impero gettarono delle monete d'oro che farono raccolte dai soldati. Tale fu il termine di quella guerra. Cantacuzeno non dice se l'ordine del senato relativo ai compensi sia stato eseguito. Il silenzio ch' egli e Niceforo osservano intorno alla imperatrice Anna ed a Paleologo, è degno ugualmente di osservazione. Irene, durante l'assenza di suo marito, convoca il consiglio, dà ordini, prende alcune misure, fa provvedimenti. Sopraggiunge Cantacuzeno, s'incarica di tutto, e nel suo racconto non nomina nè il figlio nè la vedova di Andronico.

Tarcaniota era, siccome abbiamo detto, incaricato d' imporre la volontaria contribuzione afla quale si erano obbligati gli abitanti di Costantinupoli. Fu accusato di aver profittato della guerra contro i Genovesi ed i Greci, per commettere crudeli esazioni. I lamenti ricrebbero a segno di far temere una ribellione. Si sparlava parimenti di Cantacuzeno pretendendo che non foss' egli straniero a tali concussioni, e che partecipava delle somme ricevute o imposte da Tarcaniota, le quali si facevano oltrepassare trecento mila scudi d'oro. L' impera-

tore, esacerbato da que' rumori, che producevano il più cattivo effetto, convoca totto il popolo e commette a Tarcaniota di render conto nel mezzo dell'assemblea. Questi fa vedere, coi suoi registri, a quelli che avevano contribuito che erano stati ricevuti soltanto cinquantamila scudi, i quali si erano impiegati nell'equipaggiare la flotta insieme con una più considerabile somma tratta dalle casse dello stato. Cantacuzeno si giovò di quella circostanza. Si ac-corgeva che i privati non erano disposti a sovvenire ai bisogni dell'impero, e che, qualora non s'invocasse il loro patriottismo e la buona loro volontà, non si otterrebbero che somme troppo insufficienti. Riconoscendo egli medesimo l'errore da lui commesso, non seguendo le trecce de' suoi predecessori, e il danno cui recava allo stato con una dolcezza che si confondeva colla timidezza, stabili delle imposizioni. Un moggio di biada portato dall'estero fu tassato a uno scudo. Ordinò che i vignajuoli pagherebbero uno scudo per cinquanta cense di vino, e che quelli che lo comprassero dai vignajuoli pagherebbero il doppio, non solo per esser più ricchi, ma perchè profittavano, stando in riposo, dell'altrui fatica. Per gli antichi statuti dell'impero dovevano i mercatanti pagare un dieci per cento; furono tassati a ciuquanta. Cantacuzeno si contenta di dire che

per tal mezzo i Greci equipaggiarono in brevissimo tempo dugento vascelli, ammassarono immense ricchezze, e divennero padroni del mare. Ma non parla dell' effetto che le imposte dovettero produrre, e del cangiamento nella sua condotta, che lo faceva passare da un eccesso all'altro. Si procacciò in tal guisa i mezzi di farsi rispettare dai suoi nimici. Incominciò dall'applicarsi a ricondurre l'isola di Scio sotto il potere de' Greci. A tal oggetto mando deputati alla repubblica di Genova per reclamarla, secondo i trattati. Il senato non negò che la dimanda non fosse conforme alle massime della giustizia, ma dimostrò la sua impotenza, non avendo ella avuto parte nella invasione dell' isola, fatta da alcuni nobili, i quali, dichiaratisi independenti, armato avevano a loro spese dei vascelli, e fatto la conquista. Soggiunse, che non li potendo reprimere colla forza, cercherebbe la occasione di sorprenderli. Essi mandarono la risposta col mezzo di Giacopo Erminio e Pinello Antaro, cui nominarono ambasciatori alla corte di Costantinopoli. L'imperatore non menò buone coteste scuse, e assegnò un termine, dopo il quale si dovesse restituir l'isola ; poiche altrimenti la ripiglierebbe armata mapo. Nulladimeno dall'una e dall'altra parte fu convenuto un singolare trattato, ed eccone le condizioni : « I Genovesi godrebbero e per dieci anni ( contando dal giorno in cui " Cantacuzeno era salito sul trono ) della città « principale che ha ritenuto il nome dell'isola e ne percepirebbero le rendite, pagando sol-« tanto all'imperatore ventidue mila scudi di a oro all'anno; innalzerebbero nel mezzo di « essa città lo stendardo dell' impero, il loro « vescovo sarebbe eletto, secondo il costume, « dal clero di Costantinopoli; i loro preti pro-« nunzierebbero il suo nome nelle preghiere; e il rimanente dell' isola rientrerebbe sotto la « dominazione di Cantacuzeno, il quale elegge-« rebbe un governatore. Quando un greco pia-u tisse con un greco, sarebbe giudicato dal governatore: quando un genovese con un « greco, si scerrebbe un giudice in ciascuna « nazione. Al termine dei dieci anni, i Geno-« vesi abbandonerebbero intieramente l'isola. » Simone Venioso e parecchi nobili di Genova non vollero accettarre tali condizioni, e dissero che si toglievano di esser dichiarati nimici della repubblica piuttosto che rinunziare ai loro diritti sopra Scio. Nel mezzo di tali negoziazioni, Cibo, il più possente dei signori dell' isola, stabilito governatore di Focea dai Genovesi, mandò segretamente deputati all'imperatore per soggettarsi a lui, ed avvisarlo, che se voleva fargli arrivare alcun soccorso, gli darebbe l'isola nelle mani. L'imperatore ne comendò la buona volontà, pregandolo nondimeno di niente imprendere sino al ritorno degli ambasciatori cui mandati aveva a Genova, e sinattanto che avesse risposta dalla repubblica perchè sarebbe una slealtà far la guerra nel momento in cui trattava della pace. Ma Cibo non volle aspettare, e nell'ardore del suo zelo si rovinò. Raccozzati avendo alcuni Greci in Focea, salpò verso Scio, piombò all' improvviso sui Genovesi, li ruppe, feri Venioso, e forzò gli altri a trincerarsi nelle loro mura-Nello stesso giorno Andrea Petrilo, genovese, recandosi da Smirne a Costantinopoli con due galere, passando innanzi all'isola, e intendendo ciò che vi succedeva, approda e porta soccorso ai suoi compatriotti. Cibo venne ucciso in quell'attacco, ed i Focesi, vedendosi senza capo, ripatriarono. I Genovesi non seppero se lo imperatore avesse avuto parte in quella spedizione. Gli rendettero l'isola, ed anche quella di Focea, di cui diede il governo a Leone Caloteta, cui Apocauco aveva perseguitato.

La pace non era punto ristabilita nella Morea. Devastata ora dai Turchi, i quali vi facevano frequenti scorrerie, e ora dai Latini, che si erano renduti padroni dell'Acaja, ella accoppiava a questi due flagelli quello della guerra civile, ed i suoi abitanti anzichè uniri contro il compne inimico, erano armati gli uni contro gli altri. Centacuzeno volendovi ristabilire il buon ordine, partir fece alcune galere sotto gli ordini del despoto Emmanuele, cui diede il carico di pacificare quella provincia, e di mettersi al coperto dagli stranieri. Emmanuele cessar fece la guerra civile con forti misure, castigandone gli autori od i segreti fomentatori. Strinse dipoi un traitato co' Latini, i quali si obbligavano a non più commettere atti ostili, giustificando la passata loro condotta col dire che la guerra cui si facevano gli abitanti di quell' isola glieli avea fatti considerare come nimici di Cantacazeno. Quanto ai Turchi, Emmanuele li battè in parecchi incontri di maniera, che tolse loro la voglia di tornar a devastare il paese. Questo principe, riponendo la sua gloria nel far succedere la prosperità ed il riposo ai tumulti ed alla fame che regnavano in Morea, prese a tale oggetto alcane prudenti disposizioni che gli fecero aggiungere lo scopo che si proponeva. In breve le terre furono coltivate , ricomparve l'abbondanza, e le operazioni commerciali ripigliarono il loro corso. Ma i due partiti erano solamente compressi, e niente ardivano imprendere perchè temevano Emmanuele. Risolsero di unirsi contro il principe. Lampudo, accorto e profondo fazioro, tramo la congiura. Sendo rimaso vincitore il partito contrario, for

egli spogliato de' suoi beni. La fama che aveva di carattere malvagio o di spirito inquieto, lo fece considerare dal principe come un uomo pericoloso che doveva essere sopravveduto. Contuttociò Lampudo, essendo venuto a supplicarlo di perdonargli il passato, promettendo con giuramento di serbargli una inviolabile fede, racquistò la grazia del principe, che restituire gli fece il suo avere. In breve divenne ricco e potente, ma era intinto dei vizi de' suoi compatriotti. Il popolo della Morea era pieno di odio e vendicativo. Le famiglie in quel paese lasciano in reteggio a' loro figli l'odio che portano alle altre famiglie, e tal retaggio viene trasmesso da età in età. Non osservan essi, dice Cantacuzeno, che una sola legge, cioè quella di Solone, il quale dichiarava infami tutti quelli che restavano neutrali in ana sedizione. Per far rispettare in avvenire i littorali della Morea, Emmanuele fu d' avviso che uopo fosse mantenervi un certo numero di galere, e che i privati contribuissero alla spesa dell' armamento. Limpudo sollecitò da esso principe l'autorizzazione di levare tale tassa, accertandolo che la cognizione che aveva degli abitanti e del paese rendevalo più acconcio d'ogni altro a questo incarico, ad appianar tutte le difficoltà, e gli rinnovò le proteste del suo zelo e della sua fede. Emnanuele gli accordò ciò che dimandava.

Lampudo parti con istruzioni, delle quali si astenne dal far uso, scorse la Morea, rinfacciò agli abițanti delle città, dei borghi e delle campagne la loro vile inerzia, lo stato di schiavitù cui si dedicavano invece di conservare e disendere la libertà redata da' loro antenati; ed eccitandogli a prender le armi, gli assicurò che il despoto anzichè osare di venir alle mani, sarebbe troppo fortunato se potesse fuggire. Ottenne co'suoi raggiri tanto impero sopra di essi che li trasse a promettere di assalire in quel giorno stesso i loro governatori, e dopo averli presi marciare contro Emmanuele, cui tale misura preliminare privato avrebbe di ogni soccorso. Eseguirono il progetto, e impadronitisi nel giorno stabilito di tutti quelli che comandavano nelle città e nelle horgate, si raccolsero, composero una truppa numerosa, e si avanzarono contro il despoto sotto gli ordini di Lampudo, che aveansi eletto a generale supremo. Emmanuele raccozza in fretta i suoi soldati al numero di trecento, e li conduce contro i ribelli, i quali non osando di sostenere il loro urto, si dispersero sull' istante. Parecchi si chiudono in piazze forti, cui furono poi costretti di rendere per la fame. Il despoto imitò suo padre e perdonò ad essi. Ma non istettero a lungo tranquilli, e più tardi come intesero la mula intelligenza dei due imperatori, e che il giovane Paleologo s' era messo in possesso del supremo potere, tutti gli abitanti della Morea si sollevarono spontaneamente si pel loro carattere inquieto e lorbido, che per istigazione dei figli d' Isacco Asan, cui Giovanni avea mandati a governare quel paese. Una sola città rimese nella ubbidienza, poiche la cittadella, occupata da una guarpigione imperiale, era inespugnabile. Emmanuele non cadde d'animo. Costante nella sua impresa, facendo marciare di fronte la prudenza e la fermezza, venne a capo di ridurre tutti gli abitanti, facendo loro conoscere ch' era meglio coltivare le terre, e allevar bestiami, che distruggersi tra di loro. Ricondusse la tranquillità, che non fu pertubata durante il suo governo. I Latini lo assalirono, ma battuti, divennero suoi alleati, e lo ajutarono a trionfare dei Turchi. Lo accompagnarono in una scorreria che fece in Beozia contro il principe Ruggero di Loria. Emmanuele si fece amare colla sua dolcezza e coll'esser esatto a mantener le promesse. I vicini principi si contentavano della sua parola, e non richiedevano mai il giuremento nelle convenzioni che stringevano con lui.

L'imperatore mandò nel medesimo tempo (nn. 1349) al sultano di Egitto un'ambasciata intorno al patriarca di Gerusalemme ch' era stato perseguitato per cagion sua, ed oi cristiani di Palestina, pei quali implorava la benevolenza del principe. Lazaro essendo stato, sotto il regno di Andronico, eletto natriarca dai vescovi della sua provincia, andò, secondo il costume, a Costantinopoli per far confermare la sua elezione dall' imperatore. Un monaco, di nome Gerasimo, lo avea calunniato, ma il principe innanzi di decidere, volle che Lazaro si discolpasse, e incaricò alcuni ambasciatori che mandava el sultano di conferire coi vescovi e d'informarsi con que' prelati dell' accusa intentata al nuovo patriarca. Morto Andronico in quel mezzo, e cominciatasi la guerra civile, si sospettò che Lazaro parteggiasse per Cantacuzeuo, e fu condannato dall' implacabile Giovanni d'Apri senza concilio, senza prove, senza processo, senza essere nemmeno accusato, e gli venue sostituito Gerasimo. Vedendosi Lazaró trattato a quel modo volle rifuggire in Didimotica presso all' imperatore, e involandosi da Costantinopoli si recò furtivamente a Galata. Il patriarca Giovanni, avvisato della di lui foga, mandò a pregare i Genovesi di consegnarglielo. Questi professero al rifuggito prelato la scelta di entrare uella chiesa latina, nella quale occuperebbe le prime dignità, e riceverebbe onori dal santo padre, o di essere ricondotto nella capitale, e consegnato al suo nimico. Egli rispose con indignazione, ne rigettò le offerte, sorrise della vana pretensione che 'avevano di fargli adottare le lor opinioni, e gli avvisò che li ricondurrebbe più facilmente alle sue con solide ragioni, che attirarlo essi nel loro errore con promesse o minaccie. Vedendolo inflessibile, s'impadronirono di lui, gli legaron le mani dietro la schiena, e lo condussero al patriarca di Costantinopoli, imaginandosi che ne sarebbe maltrattato. Ma si era divulgata la maniera, in cui Lazaro aveva respinto le seduzioni e bravato le minaccie dei Genovesi, e siccome era approvata nella capitale, Giovanni d'Apri si tenne obbligato e ben riceverlo. Volle che sedesse al suo lato, s' intertenne con lui famigliarmente, gli diede il titolo di confessore, e lo rimandò senza fargli nè bene, nè male. Lazaro, non dimandando nè ricevendo nessun soccorso, si trovò in tale angustia che uopo gli fu andar a trovare Cantacuzeno, presso cui rimase durante la guerra civile. L' imperatore adunque deputò il prelato al sultano, facendolo scortare da Sergopulo, cittadino di Costantinopoli.

Il saltano lusingato dall'onore che gli faceva Cantacuzeno, mandò il patriarca nella città santa, con ordine al governatore musulmano di scacciare Gerasimo, di metter Lazaro nel luogo di lui, di rendergli grandi onori, o di accordargli tutta la protezione, di cui potesse abbisognare. L'elogio che avea udito dall' imperatore, il quale dicevasi che avea conquistato il trono ( primo di tutti i meriti agli occhi dei principi turchi, i quali non pensavano che ad ingrandirsi e non sognavano che conquiste ) inspirava al sultano di Egitto il desiderio di contrarre alleanza col principe greco. Gli scrisse una lunga lettera, della qual ecco alcuni frammenti. - « Dio prolunghi i giorni di Cantacuzeno, grande, prudente, leone, forte, colonna saldissima dei battezzati, difensore della dottrina di Cristo, spada dei Macedoni; Sansone, re dei Greci, dei Servi, de' Valacchi, de' Russi, gloria della dottrina degl' Iberi e dei Siri, erede delle loro terre , padrone dei mari dei fiumi e delle isole. Chiedi ciò che ti aggrada alla nostra potenza e alla nostra famiglia che ha la luce e la santità in retoggio ... Abbiamo dato udienza al tuo ambasciatore, e gli abbiamo conceduto quanto ci ha chiesto. Ci ha dimandato il ristabilimento di un'antiea chiesa di s. Giorgio, e vi abbiamo aderito; ci ha dimandato la permissione di andar co' suoi compagni ad adorare il luogo della santa resurrezione ; (1) e ciò pure gli ab-

<sup>(1)</sup> Queste espressioni in bocca del sultano di Egitt

hiamo accordato, e abbiamo scelto un ambasciatore per iscortarlo nel viaggio. Egli ha edorato per quanto tempo ha voluto, ed è ritornato assai contento. Risguardo all' editto che ci ha chiesto, col quale fosse proibito d'inquietare i cristiani che abitano nei santi luoghi di Gerusalemme, e col quale sieno posti sotto la nostra protezione, cosicchè tanto quelli che dimorano in que' santi luoghi, quanto quelli che vi vanno per adorare, non sieno più ingiuriati , abbiamo dato tutti gli ordini che ha desiderati . . . Ci ha dimandato pur anche la liberazione di tutti que' tuoi sudditi che si trovassero schiavi nella estensione dei nostri stati: ci compiacciamo di farti sapere il costume che intorno a tal punto da noi si osserva, ch'è di scambiare i prigionieri, e di non rimendare i Greci che tenghiamo se non se ricevendo i nostri sudditi tenuti dai Graci. Ha dimendato eziandio pei mercatanti la libertà di trattenersi a loro piacere sulle nostre terre, e noi gli abbiamo fatto rilasciare un

sono degne di osservazione, non meno che tutta la lettera, di cui uon diamo che un brevissimo sunto. Sembra che il principe turco avesse un perfetto sentimento delle convenienze, tenendo tal linguaggio, e parlando con decenza di una religione, di cui tutti i musulmani sono giurati nimici. ( Vcdi stor. di Cantacuzeno l 4, e. 44, traduzione citata. editto intorno a tutte queste cose. Se brami alcue' altra cosa, cel farai sapere. . - Dopo grandi elogi sul generoso perdono accordato da Cantacuzeno ai suoi nemici, e sulla parentela che ha contratto col giovane Paleologo, dandogli sua figlia, termina facendo voti secondo la formula usata in Oriente, la quale prescrive l'obbligazione di far omaggio alla sua religione. Chiude la lettera così: - « Dilati Dio il tuo cuore ed il tuo impero, e ti dia cento per uno; renda formidabile la tua spada; ti faccia felice colla sua magnificenza, così sia. Io ne prego l'altissimo Iddio. Questa lettera è stata scritta il giorno decimoquinto del mese di saapan, l'anno settecencinquanta di Maometto. È stata scritta per ordine dell' Altissimo. Sia gloria alla gran gloria di Dio. Prego e adoro Maometto e i suoi discepoli, che sono le più illustri creature di Dio. » - Gerasimo, scacciato da Gerusalemme, si recò dal sullano per denunziar Lazaro; ma morì d'improvviso tre giorni dopo la sua partenza. Non avendo sopravvissuto il sultano che poco tempo, il successore di lui, ben lontano dal redarne le disposizioni favorevoli ai Cristiani, eccitò contro di essi una violenta persecuzione. Lazaro fu preso; lo si volle corrompere e indurre ad abbracciar l'islamismo, sperando che i cristiani del paese ne imiterebbero l' e-

sempio. Egli disprezzò i suoi carnefici, che lo condannarono a morte. Il sultano volle che gli fosse fatto grazia, e che in altra maniera se ne castigasse la disubbidienza. Non esercitava il principe tali cradeltà, ma uno de' suoi satrapi, di nome Sich, il quale spietatamente fece lacerare Lazaro a colpi di nervi di bue, e gettarlo poscia in una segrete. Essendo Sich perito poco stante di morte violenta, fu posto il vatriarca in libertà, e ristabilito sulla sua sede. Morto il satrapo, il sultano, men crudele di lai, non maltrattò più li cristiani, contentandosi di esigere che portassero vesti della stessa foggia, ma d'un colore diverso da quello usato dai Turchi. Lazaro in seguito fu mandato dal sultano in ambasciata alla corte dell' imperatore Giovanni Palgologo,

Isidoro, patriarca di Costantinopoli, consecrò nello atesso tempo parecshi vescovi, tra gli altri Gregorio Palama, ch' era stato poc' anzi eletto arcivescovo di Tessalonica. Alla sua partenza per andare a prender possesso della sua sede, Cantacuzeno gli die' lettere per Alessio Metochita protosebaste, e per Andrea Paleologo, che comandava in quella città. L' imperatore raccomandava ad essi il nuovo arcivescovo; ma eglino, anzichè avere qualche osservanza pel prelato, nol vollero ricevere, dichiarando che non riconoscevano Cantacuzeno, cui accusavano

di avere spogliato Giovanni Paleologo della sovranità. È probabile che tale rifiuto, o piuttosto cotesta ribellione, di cui vedremo le conseguenze, abbia accresciuto i disgusti che il principe asseriva di provare da gran tempo nell' esercizio del potere, ed abbia reso più intenso il desiderio che aveva di dimetterlo, e ritirarsi dal mondo. All'occasione della condotta dei governatori di Tessalonica espresse tal desiderio con maggior forza, e divisò di soddisfarlo. Egli racconta che la sola necessità di difendersi lo costrinse a differire la sua ritirata. e che quando salì sul trono, i pensieri e le inquietudini non fecero che accrescerli la voglia. Non è da dimenticare che non abbiamo che lui per mallevadore della sua sincerità; che avendo egli composto la sua storia nella solitudine, e gran tempo dopo l'epoca in cui siamo . ha forse avuto la intenzione e l'accortezza di voler prepare anticipatamente il lettore a tale avvenimento, e facendo di necessità virtà, coprire la umiliazione della sua caduta. Checchè ne sia, siccome la volontaria o forzata rinunzia d' un imperatore è degna di osservazione, quella di Cantacuzeno merita di essere studiata per conoscere tutta la estensione del suo sacrifizio, e sapere fino a qual punto fu libero o forzato. Quindi è necessario reccontare (dietro lui stesso) che allorquando Metochita e Paleo-

logo gli diedero la insolente risposta da noi accennata, fu l'imperatore tormentato da un più gran desiderio che mai (sono queste parole sue) di condurre una vita tranquilla. Ne fece consapevole la imperatrice Irene, sua moglie. Ellane approvò il disegno, ed entrambi restarono d'accordo , l' uno di ritirarsi e mettersi sotto . la direzione di Filoteo , vescovo di Eraclea in Tracia, ch'era stato superiore d'un convento del monte Atos; l'altra di farsi religiosa nel monistero di Marta, sorella del primo dei Paleologhi. Probabilmente per fare sperimento di se stesso, Cantacuzeno prender volle i consigli di Filoteo, sì per le cognizioni di lui nelle lettere sacre e profane, come perchè il prelato aveva gran pratica ne' menastici esercizi. Per tal motivo scelse il monastero di s. Mamas, il quale, sebbene nella città di Eraclea, era assai solitario. È verisimile che abbia comunicato questo progetto ad alcuni suoi amici, poichè parla di due che volevano partecipare della stessa sorte, e preferire la solitudine alle grandezze del mondo, ed erano Niccolò Cabasila e Demetrio Cidone, pe' quali era minore il sacrifizio, se, come dice lo storico, avevano la passione dello studio. Nessun ostacolo si opponeva al loro desiderio, perocchè nè l'uno nè l'altro non erano ammogliati. Variarono tutti e tre nella scelta del convento, e per ragioni a

noi ignote preferirono a s. Mames quello di Mangana. Per tal motivo quest' ultimo moniscio (1) fu dotato da Cantacuzeno di gran fondi pel mantenimento dei tre solitari che ivi si dovevano ritirare. Nel momento in cui sembra che tutti e tre si occupassero daddovero di tal progetto, due avvenimenti gli forzarono a diferirlo, e distolsero l'attenzione di Cantacuzeno, rendendone necessaria la presenza; ed erano la elezione del nuovo patriarca da sustituirsi ad Isidoro che allora era morto, ed i tumulti di "essalonica, i quali porgevano il destro di ripigliarla meno difficilmente.

Isidoro, patriarca di Costantinopoli, morì dopo aver governato la sua chiesa per due anni e sette mesi con una carità esemplare, secondo Cantecuzeno. Niceforo Gregora lo tratta di visioniario, che pretendeva di avere corrispondenza col cielo. Questo istorico racconta ch' ci spacciava i suoi sogni per orscoli, e che pre-

<sup>(1)</sup> La dotazione auticipata può far credere la realthe dotazione Conventi senza il pensiero di ritirarvisi. E così poteva adoperare Cantacuzeno, sulla cui pietà non può cader dubbio. Ma nell'asame che facciamo ci corre l'obbligo di non ommettere messuna circostanza. Cantacuzeno dotò il convento per ritirarvisi, o lo scelse perchè lo aveva dotato? Sino a qual pinto dev'esser applicato il post hoc, etgo propter hoc!

occo aveva all' imperatore, sopra siffatta autorità, che trionferebbe facilmente dei Genovesi di Galata. Dietro un motivo così puerile avrebbe il credulo principe commesso tutti gli errori che abbiamo notato, e precipitato l'assalto, contando sulla vittoria promessa da Isidoro. Se il rimprovero è fondato, Cantacuzeno non fu tanto sincero da confessárlo. Niceforo rappresenta il patriarca come l'oggetto di tutti gli scherni dappoi che l'avvenimento aveva si poco giustificata la predizione, e lo fa morice di cordoglio, la cui attività fu secondata fortemente da una dissenteria. Non appena morto il patriarca incominciarono le pratiche pel possedimento della prima sede della chiesa greca. I vescovi, divisi per causa della opinione del monaco Barlamo, eni gli nni condannavano, mentr' era ammessa ed approvata dagli altri, ondeggiavano incerti nella scelta. Qui la verità non si può facilmente conoscere, perchè i due storici, che ci trasmisero il fatto, possono essere ugualmente tacciati di parzialità. Cantacuzeno non fa che indicarlo, dicendo ch' ei nominò Callisto, monaco del monistero degl' Iberi del monte Atos, soggiungendo che vel determinò la rinomanza di virtù cui aveva quel religioso; e ciò lo spinse a mandargli una galea per trasportarlo a Costantinopoli. Niceforo all' opposto afferma che il principe, amando

la setta dei palamiti; elesse Callisto perchè presentato dai prelati di essa. Dipinge il monaco siccome un uomo duro e brutale, sempre pronto a percuotere, e ignorantissimo. Prima della elezione, la imperatrice Irene ed il principe suo sposo brigarono presso Niceforo in favore di Callisto, e pregaronlo di non usare della sua influenza contra il candidato : ma fu inesorabile, attenendosi fermamente all'opinione contraria a quella dei palamiti. Ci cadrà in acconcio di ritoccare la opposizione dei due storici, quando parleremo del concilio convocato per disaminare la dottrina d'un monaco che divideva la chiesa greca in due partiti. Cantacuzeno fece consácrare Callisto dai vescovi di Tracia ch' erano in Costantinopoli. Niceforo afferma che con ripugnanza prestaron essi il loro ministero, e che, meno coraggiosi di lui, non osarono resistere all' autorità suprema. Dipoi rappresenta il patriarca come persecutore di tutti quelli che non credevano si sogni dei palamiti, cacciandoli in prigione, proibendo, quando morivano, che tossero seppelliti, non volendo che nessuno restasse neutrale in tale quistione di pochissimo rilievo; esigendo a tal effetto una risposta categorica, dopo la quale accordava la sua protezione o dichiarava il suo odio. Niceforo, confessando che Cantacuzeno non autorizzava siffatti ecces-

si, lo accusa di lasciarli impuniti. Erano appena tre mesi da che Callisto occupava il trono patriarcale, quando un gran namero di vescovi, stauchi della tirannica sua condotta, si separarono dalla sua comunione. Questa rottura fu veramente uno scandalo. Il patriorca negava con giuramento le colpe che gli si apponevano, e le ritorceva contro i suoi accusatori. Cantacuzeno afflitto, ed anche vergognandosi ( sempre a detta di Niceforo ) di tali dispute, scongiurò Callisto ed i vescovi di farle cessare, di avere tra loro una vicendevole indulgenza, e di ricoprire i loro errori d'un denso velo. Tale consiglio fu seguito, e la tranquillità fu ristabilita momentaneamente. Cantacuzeno passa sotto silenzio tali fatti nella sua storia, (1) e non parla di Callisto che

(1) Per decidersi tra il silenzio di Cantacuzeno e le ingiuriose declamazioni di Niceforo Gregora, di cui soltanto indichiamo le accuse contra Callisto, non si ha che il suo proprio giudizio; e forse il migliore partito farebbe credere che uno è troppo appassionato, troppo esagerato, e l'altro soverchiamente discreto e riservato. Il dotto autore dell' Oriens christianus (Michele Lequien, domenicano) non potrebbe fare autorità, perchè scritto avendo nel diciottesimo secolo, non ha avuto altre sorgenti che quelle a cui può attingere ciascuno. Sembrerebbe che avesse, formato la sua opinione sul racconto di Niceforo che adotta, e siccome Cantacuzeno tace, e

all'occasione del concilio, cui fu costretto a convocare. Se il patriarca merita i rimproveri, de' quali è aggravata la sua memoria, uopo è convenire che l'imperatore non fosse fortunato nella sua elezione. Giovanni d'Apri, cui egli iualzò sul trono patriarcale malgrado il clero, e contro tutte le convenienze, si condusse in maniera da far presumere che Cantacuzeno rinunzierebbe ad immischiarsi nelle elezioni; e contuttociò, senza di lui, quella di Callisto non sarebbe avvenuta.

In quel mezzo Cantacuzeno ricevette dispacci dal protosebaste Metochita, e dai principali cittadini di Tessalonica. (an. 1350.) Gli dimandavano un riaforzo per impedire che la città non cadesse in potere dei Servj che la minacciavano. Metochita esponeva la condotta che avea tenuto, e la discolpava colla necessità nella quale si era trovato di ubbidire a Paleologo, non avendo mezzi da resistergli. Questo governatore avea bruciato nella pubblica pinzza la lettera recata da Palama. Il protosebaste considerava tale azione come una manifesta ribellione, e la fece ravvisare sotto tale aspetto da que' Tessaloniesi che godevano della sua confidenza. Essi entrarono a parte del suo

Niceforo non è contraddetto, sembra che si abbia un motivo sufficiente di credere alla costni testimonianza. sdegno, e congiungmendosi alle truppe delle quali Metochita poteva disporre, si dichiararono contra Paleologo ed i zelanti. Paleologo eccitò i marinai a prender le armi. I cittadini che precedentemente averano imparato a loro costo che non conveniva perder tempo, alla punta del giorno, piombano sul go ernatore, e lo discacciano dalla città. Rifuggi egli presso al cralo, e di là riparò sul monte Atos. I zelanti che sino allora avean fatto mostra d' un grande affetto per l'imperatore Giovanni , figlio della principessa Anna, e spacciati Metochita ed il suo partito come nimici di esso principe, si trassero la visiera, e tesserono raggiri per consegnare Tessalonica ai Servi. Il cralo gli accolse, gl' incoraggiò, sperse denaro con profusione per corrompere i capi dell'altro partito, Egli stimava moltissimo il possesso di Tesselonica, la quale, considerata come la seconda città dell'impero, riceveva dalla sua situazione una grande importanza, e dava grandi vantaggi al cralo. Egli adunque niente risparmio per impadionirsene ne l'astuzia, nè la forza, nè il denaro, nè le minacce; fu tutto inutile. Ma il protosebaste ed i cittadini si trovacono nella più critica posizione, perchè ne potevano resistere ai Servi, ne raffrenare una popolazione cui l'idea d'un assedio e d' una guerra gelava di spavento. In tali cir-

costanze deputarono a Cantacuzeno. Egli fece dir loro che sostenessero l'assedio sino al suo arrivo, promettendo di arrivare tra non molto in loro soccorso. Mando immantinente a dimander truppe ad Orcano suo genero, il quale fece partire ventinila uomini di cavalleria sotto la condotta del principe Solimano suo figlio. L' imperatore in pari tempo s' imbarcava per passare in Macedonia, seco menando Giovanni Paleologo, per non lasciarlo, dice, a disposizione dei barbari. Ricorda in tale occasione che, poco dopo il matrimonio di sua figlia Elena col giovane imperatore, Orcano avea mandato nomini d'alta statura, destri e robusti, sotto la condotta di un eunuco, per militare agli stipendi di Paleologo. Cantacuzeno soggiunge, che il vero scopo, ma segreto, si era di trucidarlo. Presumendo che tale asserzione mancante di prova potess' essere contrastata, egli sostiene che i Turchi costantemente usavano di sbrigarsi coll' assassinio del rivale o competitore di un principe alleato. La morte di Giovanni Paleologo lasciava Cantacuzeno pacifico possessore del trono. Tal era il motivo che faceva operare Orcano. L'imperatore racconta che avvertito dell'odioso progetto non permise che il giovane principa comparisse senza di lui fuor del palazzo sin che gli ambasciatori del sultano soggiornarono in Costantinopoli. Era sao intendimento di liberare Tessalonica, di lasciarvi suo genero ; e di tornare nella capitale a condurre a termine gli apprestamenti che dovevano metterlo in istato di riconquistare tutte le cittadi e provincie prese dal cralo. Anna non volle acconsentirvi, e lo pregò di ricondurle suo figlio. Invano le fece conoscere la utilità della presenza del giovane imperatore in Tessalonica, dopo la resa di essa città , perchè sarebbe facilmente tenuta in freno. Era suo intendimento di raggingnere Giovanni Paleologo con un formidabile esercito per ripigliare insieme le città della Macedonia, della Tessaglia e dell' Acarnania, usurpate dai Servj. La imperatrice persistè nella sua preghiera di ricondurle il principe dopo la presa di Tessalonica. (1) Alla sua partenza l'imperatore, inteso avendo che i Turchi tragittavano l' Ellesponto, si fa

<sup>(4)</sup> Cantacuzetto, dopo aver reso conto della sua proposizione, del suo disegno, e del rifiuto della imperatrice, nou si permette nessuna osveravzione. Ma non senza consiglio entro in questi particolari poco interessanti per sè mederimi. Ha egli forse vo uto lasciare al suo lettore la cura di legare a telle circostanza gli avvenimenti, cui ben presto vedremo succedere, e di risovvenissi a lempo e a luogo dell'assissinio meditato da Orcano per opporre il servigio allora renduto alla condotta che Giovanni Paleologo tenne più tardi?

mettere a terra per accordarsi coi loro capitani. Indicò ad essi le strade che dovesno prendere onde impedire che la Macedonia. cui sperava di poter in breve far rientrare sotto il suo dominio, non fosse devastata, e raccomandò loro di non recare nessun donno. Dato il comando dell' esercito terrestre a Matteo, volle, cammin facendo, prendere Anattaropoli, e soffermossi inpanzi a tal piazza. Non torna inutile osservare in Cantacuzeno questa marcia costantemente seguita da lui, e che sovente noccque a'suoi affari : ne abbiamo già veduto parecchi esempi. Tutti provano che s' anche non perdeva di vista lo scopo di una impresa, ne traviava almeno per acrivarvi, e non si avanzava direttamente verso lo scopo. Anattaropoli era una città della Tracia governata da un certo Alessio, di condizione oscura. Egli era del borgo di Bellicoma in Bitinia, militato aveva agli stipendi di Apocauco nella guerra civile, e comandato una barca di pirati. Morto il gran duca, non avendo egli più nessun protettore, divisò d'fimpadronirsi di Anattaropoli, sperando che il possesso di questa città gli agevolerebbe la presa di Cristopoli. Padrone di queste due piazze, facea conto di balestrare gli chitanti della Tracia, quelli di Lenno, e disgiungere il loro paese dal rimanente dell'impero. Non riuscì che nella presa di Anattaropoli, e

di essa formò il centro delle sue corse marittime e de suoi ladronecci. Aveva nel porto un gran numero di galere e di barche. È da credere che abbia saputo farsi amare o temere dagli abitanti, poichè lo secondarono e fecero una vigorosa resistenza. Dopo tre giorni d'un infruttuoso assalto, quantunque usasse di tutte le macchine atte all'assedio, Cantacuzeno fu costretto di rinunziare alla impresa e ritirarsi, tenendo di vendicare l'affronto che provava bruciando i vascelli di Alessio. Mentr'egli perdeva il tempo, ritornavano i Turchi nel loro paese. Si tenne sulle prime che ciò fosse effetto dell'odio che portavano a Paleologo; ma Cantacuzeno riportando tale congettura dice ch' essa non aveva nessuo fondamento, e che la vera cagione della ritirata de' suoi alleati era l'ordine eui Solimano ricevette da suo padre. Orcano gli prescriveva di rifornare il più segratamente che potesse, poichè uopo aveva delle sue truppe per difendersi da'snoi vicini, che assalito lo avevano dopo la loro partenza. Gli vietava di dichiarace il motivo della sua ritirata. Solimano ubbidiente tragiltò l' Ebro, fece una scorreria sulle terre dei Bulgari, e stornò in Asia con alcun bottino e con prigionieri.

Matteo indebolito da questa defezione che lo riduceva ai soli Greci, i quali evano assai po-

chi, e per conseguenza insufficienti per combattere auche i posti dei Servi stanziati nel paese, congedò la truppa, e avvisò suo padre, che fu disgustatissimo di tal nuova. Ma continuò il suo cammino. Essendo sull'ancora per passare la notte presso ad Anfipoli, fu avvertito dal governatore di essa città, di nome Brajano, suo antico amico, dell' arrivo d'una flotta di ventidue vsacelli turchi che venivano a devastare il paese. Al primo romper dell'alba persuase que' Turchi di congiungersi a lui per assalire Tessalonica. Non duraron fatica ad acconsentirvi. L'imperatore senza più li condusse innanzi ad essa città, cui trovò nel più gran disordine, perchè gli amici suoi, avendo adoperato tutti i mezzi di contenere il popolo cominciavano a darsi in preda alla disperazione. L' arrivo di Cantacuzeno raddusse la calma: le grida di gioja, e gli applausi succedettero alle querele, ai rimproveri; e-i due partiti che nel giorno antecedente erano in sul venire alle mani, deposero le arme spontaneamente. Il vincitore aduno gli abitanti, e non perdette la occasione di far loro un discorso, cui non tenne di doverci tramandere. L' eterna ripetizione della sua innoceuza, la dinumerazione dei fatti che abbiamo narrati, ed i rimprocci meritati dal procedere dei zelanti, sono questi gli oggetti di cui l'oratore tratto in quell' aringa.

Ciò ch' era più da stimarsi si è la provvisione che prese per far isvanire le cause dei tumulti, ordinando di trasferire a Costantinopoli i principali faziosi, e scacciare gli altri da Tessalonica. Ritolse poi ai Servi le fortezze situate ne' dintorni di essa città.

Pochi giorni dopo la sommessione degli abitanti di Tessalonica, si videro arrivare nel porto di questa città quattro galee viniziane, sopra una delle quali vi era un ambasciatore di nome Giacomo Bragadino, d' ana delle più illustri famiglie della repubblica. Egli era mandato a persuadere Cantacuzeno di unirsi ai Viniziani per romper guerra ni Genovesi. Questi due popoli, pressochè sempre in guerra, perchè i loro interessi erano sempre in opposizione, non deponevano le arme che per ripigliarle, e non conchiudevano nessun trattato che per violarlo. Da che la famiglia Paleologa occupava il trono, i Genovesi acquistato aveuno una gran possanza e dei privilegi. Coglievano destramente la occasione di aumentarne il numero o la estensione. Nella guerra civile avevano pinttosto protetto che soccorso la imperatrice e suo figlio, da cui ottennero nuove concessioni, e così consolidavano i loro stabilimenti sui litturali dell'impero di Oriente. Padrone dello stretto per cui l'Arcipelago comunica col mar Nero, ebbero la temerità di ristabilire un diritto, e l'insolenza d'interdire quel passaggio a tutti i bastimenti da guerra, fin anche a quelli dell' imperatore greco. Tale diritto fu riconosciuto dal soldano di Egitto, che pago assai caro la permissione di mandare sulle coste della Circassia un vascello per far compra di schiavi. I Genovesi ed i Viniziani avevano ricevuta dai Tartari una eguale autorizzazione per commerciare con loro. Uno di que' mercatanti ( non si sa se di Venezia o di Genova ) venuto a contesa con un Taitaro, che gli diede uno schieffo, gli trapassò all'istante il corpo colla sua spada. I barbari vendicarono il loro compagno, saccheggiarono indistintamente tutti i banchi stabiliti sulla costa di Tana, ne distrussero una parte, e fincidarono parecchi Europei. I Genovesi ed i Viniziani si accordazono insieme di non più commerciare con quel popolo, e di non somministrar loro le derrate di cui meggiormente abbisognavano, perchè vi si erano avvezzati. L' impero di tale abitudine, di cui non potevano scuotere il giogo, comunque fossero barbari, li costrinse a fare alcune proposizioni per ricondurre presso a loro gli oggetti; di cui non potevano più far a meno; e siccome odiavano meno i Viniziani che i Genovesi, si indirizzarono ai primi, coi quali rannodarono in segreto le antiche loro relazioni. I secondi risguardando tale condotta

come un mancamento di fede, risolsero di trarne vendetta. S' impadronirouo un giorno di tutti i vascelli usciti da Venezia per trafficare nel mar Nero, ed anche di tutti quelli che appartenevano alle diverse colonie di quella repubblica. Questa fo fatta senza dichiarazione di guerra. Non vi era proporzione tra l'offesa ed il castigo. Venezia alla sua volta montata in furore giuro di non lasciare impunito l'insulto. Allestisce una flotta di trentacinque galere, e ne da il comando a Marco Ruzzini ed a Morosini. I due ammiragli entrano nella baja di Cavisto, attraversano una squadra genovese composta di quattordici vascelli, l'assalgono, e se ne impadroniscono malgrado la bella resistenza di Filippo Doria. Siccome la vittoria non era punto decisiva, Genova conservava sempre tutta la sua superiorità. Venezia le cerco dovunque nimici. Supponendo che Cantacuzeno entrerebbe con allegiezza nella lega ch'ella formava, perchè egli aveva troppe ragioni di dolersi dei Genovesi, sollecitò l'alleanza di lui, e gli mandò un ambasciatore. Tali sono e la cagione ed il motivo pe'quali l'imperatore vide arrivare nel porto di Tessalonica quattro galere viniziane. La repubblica non s'ingauna-va sulle disposizioni di Cantacuzeno. Era egli esacerbato contro i Genovesi, ma costretto nel tempo stesso a dissimulare il sao risentimento

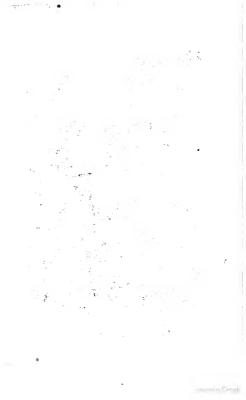

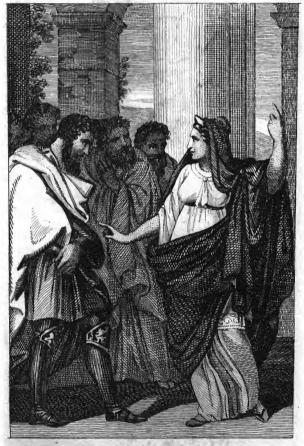

Paleologo rientra in se stesso...

## STORTA

DRI.

# **BASSO IMPERO**

DA

### COSTANTÍNO IL GRANDE

Pino alla Bresa di Costantinopoli

FATTA DA

Minometto Secondo

del Sig. Be-Bean

#### TOMO XV. PARTE IV



LIVORNO
BERTANI, ANTONELLI E C.
1838.



#### CONTINUAZIONE DEL LIBRO CVIII.

Dappoi che il cralo aveva usurpato il titolo d'imperatore, prendeva misure e faceva disposizieni che provavano esser sua intenzione di mantenerlo. Conoscendo tutta la importanza della città di Berea che rendevalo padrone d'una provincia dell'impero greco, niente trascurò di quanto gliene poteva assicurare la conservazione. L' esilio dei principali abitanti e di quelli che potevano avere alcuna influenza, la sostituzione fatta ad essi dei Servi, un presidio formato dei migliori soldati, la costruzione di dae cittadelle, e d' una doppia muraglia, tali erano i mezzi di difesa impiegati da Stefano. Essi parevano irresistibili. Il loro eccesso cagionò nulladimeno la perdita della piazza, ed il principe se la vide rapire per aver voluto fare di soverchio el fine di renderla inespugnabile. Una delle due cittadelle era condutta a termine ed affidata alla guardia dei Tedeschi; l'altra, la quale occupava un terreno immenso, perchè doveva essere costruita sopra una pianta gigantesca, richiedeva pel suo sviluppo la distruzione d'un gran numero di case, dalle quali erano stati scacciati i proprietari. Dessa era piuttosto una città che una cittadella. Doveva avere una gran torre, e tre piccole, calcolate in maniera

resistere al doppio assalto che simultaneamente facessero un esercito assediatore, ed i cittadini che lo secondassero. I lavori malgrado tutta la celerità non erano per anche interamente compiuti. Cantacuzeno si accorse che non avea tempo da perdere. Dispose le sue truppe, tra le quali vi erano dei Turchi, i quali, dopo aver devastata la Macedonia, si erano uniti a' suoi soldati. Tra i loro prigionieri vi avea il figlio di Marzelat, primo pastore del paese, che un tempo avea guardato le numerose gregge dell'imperatore. I più ricchi Servi gli affidavano le loro proprie. Costui si gettò a piè del principe por supplicarlo di usare del suo potere sopra i Turchi per fargli rendere il figlio suo. Cantacuzeno racconta, che per un movimento involontario, e precedente ogni reflessione, trasse quell' uomo in disparte, e gli disse che prometteva di fargli restituire il figlio, s' ei voleva ajutarlo a prendere Berea, e drizzare delle scale intorno a tal piazza. Marzelat promise più che non gli si chiedesse, poichè, durante la notte, guardava le greggie dei Servi tra le due mura senza che vi fosse guarnigione. L' imperatore tosto dietro tali indizi continua la inc-ditata spedizione. Commette a' suoi marinai di condurre i Turchi alla imboccatura del fiume che mette nel mare presso a Berea, per aspettarlo in un luogo indicato; egli doyeva dal cari-

to suo condur per terra i suoi soldati, lasciando suo figlio in Tessalonica. Tale impresa, che non era senza pericolo, doveva effettuarsi la notte susseguente. Le prescritte misure si eseguiscono esattamente. Cantacuzeno arriva e si avanza in silenzio al luogo del convegno; ma non vi trova i musulmani. Essendo l'imboccatura del fiume piena di sabbia e di fango, e non potendo i marinai superare l'ostacolo, i vascelli restavuno immobili. L' imperatore che non sapeva indovinare la causa del ritardo, era in angustie mortali. Si credeva obbligato di rinunziare al suo progetto, e mormovando si sottometteva alla necessità, quando il mare crescente imbarazzò i vascelli e li fece entrare nel fiume. Si fa lo sbarco in fretta, ma con buon ordine. I Turchi ed i Greci si uniscono; si marcia verso Berea. Marzelat comparisce per servire di guida, annuaziando a Cantacuzeno che i suoi compagni dovevano apparecchiare le scale. L' imperatore nell' avvicinarsi alle mura, lo mandò innanzi per assicurarsi che le scale erano pronte. Egli ritorna tosto indietro per avvisare che non vi eran le scale. - « Questo accia dente gettò Cantacuzeno in una molesta dub-

- « deute gettò Cantacuzeno in una molesta dub-» biczza. ( Stor. di Cantac. I. 4. ) I suoi sol-
- « dati e molti abitanti, scacciati dal cralo, che
- « facevano tutti gli sforzi per rientrare nella
- · loro patria, tegliarono in fretta degli alberi

« d'un'altezza uguale a quella delle mura sen-« za che alcuno di dentro se ne avvedesse. Vi « saliron sopra dipoi incontanente, ed entraro-« no nella città. Non appena l'imperatore vide « le sue genti entrate, divise l'esercito in due, « e presa una parte si della cavalleria che della « fanteria, marcia verso le scale , e manda il « resto ad assalire la cittadella da un altro la-« to per ispaventare i nimici. Quelli ch' erano a saliti i primi, si crano impadroniti di alcuni « soldati , minacciandoli della morte se parla-« vano. Di poi andarono alla così detta porta « Opsicia, e comandarono ai custodi di ajutarli « a romperla per ricevervi l'imperatore, il « quale tosto si presentò. » - Da quel posto il principe diresse l'operazione, la quale pel gran numero degli esuli divenne tanto facile, che si avrebbe potuto far a meno di soldati. Gli abitanti che non erano scacciati non ne sopportarono con maggior pazienza il giogo dei Servi, e tra questi ultimi vi era una classe di persone, che non sapendo nè assalire nè difendersi, stranieri ai combattimenti, dimoravano in Berea solamente per godervi delle delizie del clima e per piacere al cralo. Cotesta classe, inutile in un assedio, formava coi cittadini, che erano stati lasciati, una gran parte della popolazione. Il presidio era in una tale non curanza, che non uscì se nou se alla vista degli esuli, alle

grida de' Greci, alle acclamazioni degli abitanti. Corre alle armi per difendersi e porsi in salvo. Gli ufiziali che comandavano quel presidio erino trenta, tutti di qualità, ammogliati, ed aveano le loro famiglie in Berea. Riparano coi lore soldati nella più grande delle due cittadelle, e si chiudono nell'alta torre, I Tedeschi eran di guardia all'altra cittadella, situata presso alla Porta regia. Vi era di fuori una gran quantità di artefici tretti da tutti i paesi soggetti al cralo. Tutti salirono sui loro palchi. I Greci ed il popolo saccheggiarono le case abitate dai Servi. Cantacuzeno commise che fosse impedito ai Turchi di entrare, onde guarentire la città. I Tedeschi si difesero sinchè apparve l'imperatore; eran dessi que' medesimi che lo aveano servito fedelmente, malgrado l'ordine di Stefano, e perciò furono trattati più favorevolmente che i prigionieri di guerra; si diedero ad essi armi, cavalli e denaro. I Servi uscirono dalla torre sulla parola che non sarebbero offesi. E furono rimandati, dopo aver loro tolte le armi. I Greci, ricondussero gli artefici lunge dalla città, per impedire che i Turchi gli spogliassero. L'imperatore voleva licenziare i trenta comandanti, ma essi lo supplicarono di ritenerli prigionieri, temendo non forse il cralo sospettasse della loro fede, e non gli accusasse di avere consegnato la città. In appresso alcuni ottennero la permissione di ritornare alle lor case: altri scapparono. Non si sparse goccia di sangue. I Turchi pacifici speltatori della presa di una piazza cui avrebbero voluto mettere a sacco, perchè tenevano che ad essi se ne dovesse il saccheggio, dimandarono a Cantacuzeno la libertà di compensarsi da se medesimo sulle terre del cralo, e fu lora accordata. Rapirono molti animali, si caricarono di bottino, ma fecero pochi prigionieri, perchè si rinserrarono i Servi nelle loro case e fortezze.

Cantacuzeno parti da Berea colle sue truppe per impadronirsi di Edessa. S' immaginava che la presa di questa città fosse tanto facile come quella dell' altra, ma era in errore. Gli Edessi non avevano nè gli stessi motivi di scontento contro i Servi, nè lo stesso desiderio di rientrare sotto la signoria dei Greci. Il cralo non' aveva, siccome in Berea, scacciato una parte degli abitanti, e tormentato l'altra. Non solamente i principali si dichiarano contro l'imperatore, ma eccitano il popolo, e salgono sulle loro mura. Si beffano della vanità del principe che pretendeva di prendere in poco tempo, con alcune troppe, una piazza di cui non si era potuto impadronire il crato in sedici anni con un esercito poderoso. Inaccessibile era la: metà della città, e guarentita da una inondazione. Grosse mura, fiancheggiate da torri e

da precipizi, rendevano l'altra parte se non inespugnabile, almeno di accesso difficile. Quattro capitani Servi di rinomato valore, comandando una guarnigione determinata a ben battersi e secondata dal popolo, accrescevano gli ostacoli. Cantacuzeno quantunque gli spiacesse rinunziare a quell'impresa, si vide costretto a cedure alla necessità: la prudenza gli vietava di fare un inutile esperimento. Consultati gli ufiziali, i quali gindicavano come lui che la conquista di Edessa fosse una ridevole pretensione, dà i suoi ordini per la ritirata. Come si disponeva ad effettuarla, alcuni soldati lo pregarono di ragguagliarli della sua risoluzione. Dimanda ad essi motteggiando se credevano più a proposito assaltare la piazza o levare l' assedio. Que' prodi lo scongiurarono di dar l' assalto, promettendo di renderlo padrone della città. L' imperatore sapendo che da quell' entusiusmo erago dominati anche i loro commilitoni, revoca gli ordini dati, comanda agli ufiziali di mettere i soldati sotto le armi, a questi di apparecchiare le scale, finalmente ai suni alleati di star pronti per l'assalto. Alla punta del giorno schiera l'esercito in battaglia, colloca i Turchi dal lato reso inaccessibile dalla rolude, onde la città non fosse saccheggiata. son si voleva servire di essi che per tenure cenata una parte della guarnigione, la quale

potea sempre temere non si passasse la palude, o supporto in vedendo truppe poste da quella parte. Distribuite le sue truppe su diversi punti intorno alle mura, se ne riservò egli il fiore per assaltare la cittadella, luogo il più forte, e difeso dai più valorosi tra i Servi. Promesse aveva anticipatamente delle ricompense, quattro monete d'oro a chi primo piantasse lo stendardo sulla muraglia, tre al secondo, e due a chi salissa terzo. Il combattimento durò dal levare del sole sino al meriggio, con pari ostinazione da ambe le parti. Ma si allentò poscia il calore negli assediati, parecchi de'quali erano stati uccisi o feriti. I Greci, vedendoli perder la lena, appiccan le scale, e mettono a fuoco una porta. Si fa la scalata nello stesso istante, mentre una parte dei soldati entra per la porta distrutta, e la città è presa d'assalto. S'impedisce il saccheg-gio che i primi avevano incomisciato. Furono rimandati i Servi, posti in luogo sicuro i quattro capitani, e scacciati i partigiani del cralo.

Lasciando sotto il comando di Giorgio Lisico una sufficiente guarnigione, Cantacuzeno ritornò in Berea. La presa di Edessa si trasse dietro la resa di Staridola, Petrea, Stroba, Nozia, Licostoma, e di altre fortezze che si sottomisero. Dati alcuni giorni di riposo alle truppe, intraprese nuove spedizioni contro i Servi. Possedevan

questi sulla frontiera di Tessaglia una città costruita sopra una montagna, circondata d'ogni leto da precipizi, e quindi fortificata dalla natura e dall' arte. Essa era sotto gli ordini di Prealimpo, governatore della Tessaglia per il cralo, ed uno de' Servi più prode e più valenti. L'imperatore prender volle questa piazza inespugnabile, e la investi colle sue truppe. Preal'impo che non si fidava degli abitanti, pose nel mezzo le donne ed i fanciulli, ed alle estremità gli nomini per forzarli a difendersi. Non volle ricevere i cittadini che abitavano le case situate fuori della città, comandando loro di difendersi la mercè della loro posizione. Quando i Greci ed i Turchi farono reccolti insieme, Cantacuzeno permise loro di andar a saccheggiare i dintorni, non riservando presso a sè che pochi soldati. Quelli, cui Prealimpo aveva ricusato l'ingresso della città, paventando l'urto degli assediatori, si andarono ad unire al Greci e ne alloggiaron parecchi nelle loro case. Al ritorno dei Turchi, che riportarono molto bottino, si fecero tutte le disposizioni necessarie / per l'assalto. Gli abitanti che aveano dischiuso le porte, crano rattenuti dal timore di vedere le loro mogli ed i figli trucidati dai Servi, che li tenevano in ostaggio. Come non era possibile avvicinersi ai balnardi, l'imperatore collocò nei luoghi meno inaccessibili, a tiro d'arco,

alcuni drappelli che dovevano scoccare sopra quelli che comparissero sulle mura. Altri, difesi dagli scudi, arrivarono a gran fatica a piè delle mura, e le scavarono. L'apertura che vi fecero metteva entro una casa abbandonata. La persona, a cui la casa apparteneva, rientraudovi a caso al momento in cui i guastatori terminavano la loro operazione, chiamò ajuto. Volarono a quella volta i Servi, ed uccisero quei che aveano fatto la breccia. Una violenta pioggia forzò il resto dell'armata a mettersi al coperto nel campo. Cantacuzeno, disperando di potere impadroniesi di quella città, ritornò in Berea, seguito dai principali abitanti del paese. Al suo arrivo trovò parecchi deputati delle città prese già alcuni anni dai Servi. Lo pregavano di andar a liberarli, offerendo di riconoscerlo. La più importante era Scopies, cui aveva il cralo fatto capitale de' suoi stati; e apparteneva ai Servi sino dall'epoca del regno del primo dei Paleologhi, sotto il quale era stata scorporata dall'impero. Il cralo, quantuaque avvisato che Cantacuzeno si avvicinava, ed avesse un poderoso esercito in Ungheria, non osò (1) misurarsi con esso, e fece dire al presidio di Scopies che si difendesse come poteva. Esso si

<sup>(</sup>i) Espressione di Cautacuzeno, che in breve è per dare una mentita a sè siceso.

arrese alla prima intimazione. Più tardi accusato di perfidia da Stefano, si discolpò innanzi all'arcivescovo, il quale, preso per giudice, dichiarò che adoperato avea con prudenza, giacchè il cralo negato aveva i soccorsi. Un gran numero di città seguì l'esempio di Scopies. Quelli che capitanavan truppe offersero di faro altrettanto. Tra questi ultimi si distinguevano Clapeno e Tolistia. Il primo era parente di Stefano, ed il secondo avea posseduto dei governi. Entrambi mandarono a promettere all' imperatore di dargli il paese nel quale comandavano s'ei vi si voleva recare : ma s'avvisò di non fidarsene. Commise il governo di Berea a Diplovatace protovestiario, che accoppiava l'avvedutezza al coraggio, e che dato aveva saggi di abilità in una negoziazione tra parecchie città e Niceforo Sarenteno. Presa tale disposizione . egli si recò con suo genero in Tessalonica per impadronirsi del forte Ginaicocastro, donde i Servi andavano a saccheggiare i dintorni di essa città. Quel forte era stato costituito dal giovine Andronico, in distanza di una piccola giornata di marcia da Tessalonica, e per difesa di questa piazza. Il comandante, di nome Balco, profferse di arrendersi, pregando nulladimeno i'imperatore di aspettare, per porvi una guarnigione ch' egli avesse messo in sicuro la sua famiglia e le sue sostanze. Dimandava quindici giorni,

ed il principe glieli accordò. Balco mandò gli effetti mobili e le sue mandre a Tessalonica, siccome caparre della sua fede: ma si fece giuoco de' suoi giuramenti, e si congiunse al cralo il quale finalmente avvisò che gli tornasse utile il farsi vedere, e non lasciare che Cantacuzeno si ripigliasse tranquillamente le conquiste che avea fatte.

Di fatti avendo egli inteso che l'imperatore, dopo aver diviso le sue truppe, recato si era in Tessalonica, si mise alla guida delle sue, e s' incamminò per essa città. Quando le fu da presso, maudò deputati a Cantacuzeno, per rimproverarlo della sua ingratitudine, e della facilità colla quale si smenticava dei benefici che fatti gli aveva. Ma inclinato alla indulgenza, Stefano gli offeriva perdono e pace, invitandolo ad assegnargli un luogo per conferire insieme intorno ai respettivi loro interessi. Cantacuzeno accettò la proposizione. Si convenne del giorno e del luogo dell'abbacamento. I due imperatori, coperti della loro armatura, accompagnati da un drappello di truppe, ed il cralo, seguito da una scorta numerosa, si trovano al convegno. L'ultimo prese a parlare, ricordò la ospitalità che avea dato a Cantacuzeno nel tempo in cui, sprovveduto di partiti, si era indirizzato a lui, il quale non avendogli nessuna obbligazione, niente gli doveva; fece il novero

delle profferte di Apocauco e della imperatrice, dei vantaggi che gli promettevano, se voleva conseguare il suo ospite; appoggiò sulla costanza de' suoi rifiuti, e sulla generosità, colla quale, contro i suoi propri interessi, avea messo a di lui disposizione i migliori suoi ufiziali ed i più valorosi soldati: confrontando con tali fatti la condotta, l'aggressione, le ostilità del principe, ne fece vedere la ingratitudine, e terminò scongiurandolo di rinunziare alla sua impresa, e di acconsentire ad un trattato, pel quale dovià ciascuno conservare ciò che possede, facendoli osservare che s' ei per diritto di conquista ritiene una particella dell' impero, Cantacuzeno ritiene assai più grandi porzioni d'un gran numero di stati. Quanto adduceva il cralo era conforme alla verità, dalle restrizioni in fuori. Niente egli diceva che vero non fosse; ma non diceva tutto, e passava sotto silenzio la condotta da lui tenuta posteriormente a quella di cui parlava, della quale gloriavasi meritamente.

Cantacuzeno, di cui seguiamo il racconto, confessa che prima di rispondere, raccolse la mente alcuni istanti; e si dee convenire che uopo ne aveva, se tenne il discorso cui riferisce, smisurato nella lunghezza, nojoso per le ripetizioni. Comincia dal declamare sulla poca equità che mostrano gli uomini quando si trat-

ta del loro interesse; passa all'ingiustizia del cralo, che ha tradito il suo giuramento e le sue convenzioni. Confessa tutti i benefizi dalui ricevuti, insistendo particolarmente sull' accoglienza e sugli onori che gli ha reso o fatto rendere nella sua corte, cedendogli il primo luogo, onore per cui gli è più grato che per la conservazione della vita. (1) Dopo alcuni omaggi per la principessa Elena, alla qual eraprobabilmente dovuta si generosa ospitalità, passò l'imperatore alle convenzioni fatte tra il cralo e lui, di cui offre le praove riproducendo l'atto di giuramento ricevuto dall'arcivescovo, e steso dai principali ufiziali della corte di Stefano, ch' erano presenti alla conferenza. L'allegazione di tali convenzioni lo conduce naturalmente all'esame di ciò che è stato dall' una e dall' altra parte fatto per eseguirle. Una volta, su tal punto, Cantacuzeno soprab-

<sup>(4)</sup> Quando lo storico fa questa confessione, ( lib. 4. c. 20) non era più nè imperatore, nè guerriero ma mo maco. Questa circostanza pnò servire a spiegare la citazioni della sacra Scrittura, le dissertazioni morali e religiose che si trovano ne' suoi discorsi, e che so vente vi sono inopportune. Risovvenendosi che ora fra Giosatat, ed ora l'imperatore Cantacazeno pigliava la penna, si ha la chiave dell' eniumaa. Cesare, scriveva sul campo di hartaglia, cioè immediatamente dopo l' evento, e non abbandonava la spada chie per prender la penna.

bondava di materiali per supplire al colpevole silenzio del cralo. Pratiche, occulti assalti, vergognose congiure, sedizioni, aggressione aperta, dichiarazione di guerra, niente è trascurato. Cantacuzeno aveva eziandio una lettera di Stefano che lo condannava. Attenendosi al metodo adottato del suo rivale, contrappone a questa serie di perfide azioni , a queste violazioni di trattati o di giuramenti, la sua propria condotta; cioè gli avvertimenti che faceva dare al cralo quando i Turchi dovevano arrivare; ilrispetto che sempre osservava, non reputandosi sciolto dai suoi giuramenti che dopo le intimazioni inutilmente indiritte al principe di-Servia per richiamargli a memoria i suoi. Venendo all' argomento diretto della quistione, cioè alle conquiste del cralo , l' imperatore lo pregò di risovvenirsi che, quand' egli era in suo potere , aveva ricusato ( quantunque nonavesse allora nessun mezzo di sostenere il suo. proposto ) di cedergli veruna città presa, edichiarò che avendo ed il supremo potere e la forza in mano, era poco probabile che fosse disposto a fare una vergognosa concessione. Chiuse la sua aringa esortandolo alla pace, e per indurlo a restituire le provincie che aveva invase. Stefano, che non poteva contraddire ni fatti, sembrò fuori di se. Siccome un lungo silenzio era una confessione della sua sconfitta

e della sna vergogna, pregò l'imperatore di appartarsi un poco dai numerosi testimoni de la conferenza, onde intertenersi con esso in disparte. Quando furono soli, il cralo confessò tnitti i suoi torti, e di aver violato i suoi giuramenti ed i trattati; ma supplicò l'imperatore di lasciargli le sue conquiste in riconoscenza degl'importanti benefizi che gli avera renduti, rappresentandogli di quale obbrobrio si coprirebbe restituendo ciò che gli avea costato tanti sacrifizi. Cantacazeno persistè nella negativa, dichiarando positivamente che non poteva cedere la più piccola porzione dell'impero. I due principi si separarono senz'avanzarsi d'un solo passo da ciò ch'erano prima della lunga conferenza.

La domane ve n'ebbe un'altra. L' uno non acconsentiva a cedere, nè l'altro a restituire. Stefano impirgò inutilmente l'adulazione, esaltando i talenti di Cantacuzeno, la cui gloria, diceva, gl'impediva di dormire, o ne turbava il sonno destandolo tutto ad un tratto. Egli solo gli avea inspirato alcun timore, mentre disfidava o disprezzava gli altri suoi nimici. Riofineciandogli l'imperatore che, possessore d'uno stato più vasto di quello della repubblica, si fosse abbassato al punto di accettare ne posto nel senato, si discolpò col terpore che aveva delle sue armi, dicendo che nopo

era meravigliarsi meno di tal procedere che di non aver fatto cosa più indegna del suo. grado per trovar protettori contro la di lui potenza. Malgrado tante umilianti confessioni vere o finte, e delle quali non abbiamo altro mallevadore che Cantacuzeno, il cralo niente cedeva, tutto volca conservare, di maniera che tra il suo linguaggio e la sua condotta, ed anche ne' suoi discorsi vi era una contraddizione non osservata dallo storico. Il resultamento di si gran terrore essendo di persistere in un rifinto che non ne supponeva nessuno, si potrebbe quasi conchindere o che il cralo si beffava di Cantacuzeno, o questi del suo lettore. Non solamente Stefano niente accordava, ma pregando l'imperatore di contentarsi di Berea e di Edessa, sembra che gli volesse far comprendere ch' egli aveva il diritto di reclamare queste città. Tornò a caricare sulla vergogna, di cui si coprirebbe innanzi a' suoi sudditi. ed ai principi vicini, abbandonando in tal guisa le sue conquiste. L' imperatore, scorgendone la ostinazione, gli dichiarò asciuttamente che non volendo arrendersi alla giustizia, lo costringeva a ricorrere alla forza; e ch' era sul punto di tornare a Costautinopoli per far tutti i necessari apprestamenti, onde impugnare le armi in primavera, e non deporte se non se quando fossero liberati i Romani, e soggiogati

i Servi. Spaventato a tal minaccia perchè sapeva che il principe non mutava risoluzione sì di leggieri, il cralo lo pregò di calmarsi, di non esiger tutto, di concedere dul canto suo alcuna cosa, dichiarando di riporre in lui la sua causa, e prenderlo a giudice. L' imperatore riflettendo su tal proposizione, e vedendo impossibile di ottener tutto, ed essere un risico il rimettere la decisione del litigio alla sorte dei combattimenti, de' quali è incerto l' esito; sapendo di non poter imprendere una guerra senza il soccorso dei Turchi, quasitanto dannosi, come alleati quanto i nimici, per amore del saccheggio, si determina a dimezzare il contrasto. - « Comechè niente, ( diceva al cralo ) non deggia sembrare tanto giusto a tutti quelli che hanno la più leggiera cognizione di giustizia quanto il rendere ciòche tu hai preso contro i trattati conchiusi ed il diritto delle genti, acconsento a cedere la metà de miei diritti. A te sta ora deciderti per la pace o la guerra. » - Senz'attendere la risposta di Stefano, assegnò immediatamente all' impero l' Acardania, la Tessaglia, la Servia, colle città marittime circostanti; Berea, Edessa, Ginaicocastro, Migdonia, non meno che i borghi, ville e forti situati sulle sponde dello Strimone sino alle frontiere di Feres ed ai monti Tantoessani: al cralo, Siena, Feres, Melenica.

Strombitza, Castoria, ed altre piazze di Macedonia, col carico dalla parte di Stefano di astenersi da qualunque atto ostile. Accettato dal cralo il ripartimento, l'imperatore trattò magnificamente lui ed il suo seguito nello stesso luogo delle conferenze, alla presenza del giovane Paleologo, che ajutò Cantacuzeno a fare gli onori del pranzo. Si convenne dipoi che la domane sarebbero nominati cinque commessari dalle due potenze contraenti, per ricever l'una le città che dovevano restituirsi, e per renderle l'altra. Fatto l'accordo, Stefano rientrò nel suo campo, e i due imperatori tornarono a Tessalonica.

La notte alcuni Greci vanno a trovare il cralo per fargli rompere il trattato allor allora conchiuso. Descrivono a quel principe la situazione di Cantacuzeno, e la segreta mala intelligenza che regnava tra i due imperatori. Cantacuzeno non aveva esercito, nè mezzi di formarne uno da gran tempo; egli era ben lungi dall'essere riconosciuto per legittimo sovrano in tutte le parti dell'impero; i suoi nimici non aveano mutato sentimenti, e non aspettavano che l'occasione di darlo a conoscere; i suoi amici disgustati della sua ingratitudine, ammaestrati da una costosa esperienza non prenderebbero più le armi per sua difesa, e si pentivano di averlo fatto. Tal era

il quadro che tratteggiarono que' raggiratori, a terminarono dicendo che, certi delle disposizioni di Giovanni Paleologo, il quale non considerava il suocero che come un usurpatore, potevano assicurare anticipatamente, che il giovane principe si unirebbe al cralo per combatterlo, e farsi restituire un trono, su cui egli solo aveva diritti. Stefano, nuotando nella gioja, ringraziò que' rivoltosi, e promise di servire caldamente il principe Paleologo, e sposarne la causa. Al primo romper dell'alba mandò a render noto a Cantacuzeno ch' ei scioglieva il trattato conchiuso nel giorno precedente; e ch'era per ripigliaro le armi, qualora non gli cedesse non solamente le contrastate provincie, ma eziandio parecchie altre città. Cantacuzeno rispose al principe che lo aspettava, ed era pronto a dargli battaglia. Egli meno s'inquietava della sorte del combattimento che degli elementi di una nuova guerra civile cui vedeva apparecchiarsi, sapendo l'intertenimento che i Greci avevano avuto la notte con Stefano. Questi sece grandi disposizioni, e siccome i suoi soldati non partecipavano del suo ardore, e non potevano comprendere un cangiamento così pronto, gli aringo per ravvivarne il coraggio, e dipinse ad essi Cantacuzeno come un nomo assai meno formidabile che non sel figuravano; simile a chi si annega, affermando che i suoi compagni non

erano intorno a lui che per mandarlo a fondo e impedire che ricomparisse sull'acqua. La certezza della dissensione che passava tra i Greci lo rendeva baldanzoso, e gli faceva le veci d'ogni mezzo. Nel giorno susseguente schiera l' esercito in battaglia, e marcia verso Tessalonica. L'imperatore si avanzava parimenti dal canto suo, ed i due partiti furono in breve di fronte; e vi rimasero a lungo senz' assalirsi. Finalmente il cralo mandò a chiedere a Cantacuzeno se voleva fare la pace a condizione che ciascono riterrebbe ciò che possedeva; che altrimenti era di mestieri battersi. Il principe rispose che meglio amava averlo amico che nimico, purchè mandasse ad esecuzione il trattato; che se voleva venire alle mani, egli era disposto a riceverlo vigorosamente; che quanto gl'incresceva di essere l'aggressore, altrettanto e più ancora si difenderebbe con ardore. Stefano ripigliò che non desiderava il combattimento, nè lo provocava, e che non aveva fatto marciare le sue troppe che per ritirarsi nel suo campo, e non per dar battaglia (1). Vi rientrò incontanente in effetto per

<sup>(1)</sup> Non ispiegheremo nè le incoerenze del cralo, e nè tampoco quelle di Cantacuzeno. L'avvenire darà qualche schiarimento, e forse qui comincia la confusione del secondo, della quale si parlerà più tardi.

passarvi la notte. La domane tragittò il fiume Assio, e cinse d'assedio Edessa.

Cantacuzeno risolse d' imbarcarsi per Costantinopoli, e di lasciare in Tessaglia il giovane Paleologo, dandogli a consigliere Andronico Asan suo suocero. Questo era un doppio errore. Egli aveva promesso all' imperatrice di ricondurle suo figlio, cui affidava ad alcono che già lo aveva tradito una volta. Non poteva dubitare dei progetti che avevano i faziosi, nè delle loro viste sul giovane imperatore per eseguirli. Dovea temere che Paleologo non volesse da sè medesimo scuotere il giogo d'un importuno tutore, e che non facesse o non gli venisse suggerita una riflessione assai naturale sulla divisione d' un trono che doveva e poteva per anche appartenere a lui solo. Tale resultato era sempre inevitabile. Uopo era prevederlo e procurare d'impedirlo armando Placologo contro sè stesso colla fatica e coll' applicazione agli affari, insegnandogli a reguare auzichè lasciarlo nella inerzia: finalmente affidacdolo a mani abili e pure, quando vi fosse la necessità di separarsene, anzichè consegnarlo a mani infedeli. Prima di partire, fece al suo pupillo nu sermone, e gli diede degli avvertimenti sulla condotta che doveva tenere, esortandolo a diffidere di Stefano, cui tornava conto inimicarli insieme, ed eccitare una guerra civile, onde poter non

solo mantenere le sue conquiste, ma farne di nuove. Lo avverti che quegli non rimarrebbe dal calunciarlo nel suo animo, e dal procurare di fargli credere che volesse privario del trono e della vita; e ciò era prevedendo sì bene l'avvenire che l'imperatore lasciava abbandonato a sè stesso un giovane attorniato da adulatori, e nell'età in cui le passioni cominciano ad esercitare il loro impero! La sua condotta non andò guari che fu biasimata. Si pretese che allontanasse Paleologo da Costantinopoli per poter più facilmente far incoronare Matteo, suo primogenito. Una circostanza ch' è difficile attribuire al caso, come si è fatto, concorse adappoggiare quell' ingiurioso sospetto: la dimenticanza del nome di Giovanni Paleologo, fatta un giorno dal vescovo che, secondo il costume, acclamava i principi che avean diritto alle pubbliche orazioni. Tale ommissione cagionò vive inquietudini all' imperatrice Anna, che non la potè supporre involontaria. Ella se ne dolse amaramente a Cantacuzeno, il quale dopo aver protestato la sua innocenza, diede ordine di acclamare più solennemente del solito il nome di Paleologo. Ciò forse era non già un riparare l' errore, ma un comprovarlo, e prolungare la memoria e le congetture alla quali esso aveva dato luogo.

Conoscendo il carattere del cralo di Servia, era più facile prevedere, che impedire la di lui condotte, perchè non si era in tempo. (an. 1351.) Mentrechè l'imperatore si recava a Costentinopoli, Stefano prendeva la strada di Edessa. Vi aveva conservato alcune relazioni con parecchi abitanti di questa città, che gli rendevano conto di ciò che ivi accadeva , e si applicavano ai mezzi di consegnargliela. Fu convenuto che Stefano farebbe preparare delle scale per applicarle alle mura quando gliene dessero il segnale. Tale progetto si esegui senza ostacolo. Nel giorno fissato, il cralo si appressò alla città , e la scalata si fece pacificamente. Le sue genti, arrivate dall' altro lato, adoperando di concerto co' loro compagni di arme , abbattono un' ala di muro larga abbastanza per introdurvi facilmente della cavalleria. Lisico, governatore di Edessa, avvisato troppo tardi, vola colla sua guarnigione; ma vedendo che l'esercito di Stefano sfilava per la breccia, non ebbe che il tempo di porsi in salvo nella cittadella con duecento uomini. Gagliardamente inseguito dal cralo, su colpito d' una freccia nella coscia, e ferito così che non poteva più muovere il piede. I suoi soldati caduti d'animo per quell' infortanio, depongono l'armi sulla parola che lor si dà, che non saranno punto maltrattati. Padrone della città e della cittadella, Stefano congedò Macroduca, e la guarnigione cui comandava, dopo averla disarmata. Questo principe riservò tutto il suo rigore, o piuttosto la sua crudeltà contro Lisico. Non aveva dimenticato l'affronto che quel capitano gli fece in Castoria, sotto il regno del giovane Andronico. Dopo avergli innunanamente fatto strappare la barba alla sua presenza, ordinò che sosse condotto a Scopies (1) per esservi punito. Ma la morte prevenne il supplizio di Lisico, che perì per viaggio, oppresso dal dolore fisico e morale che gli cagionavano la vergogna, la ferita ed il freddo. Avendo Stefano abbandonata la città al saccheggio, i Servi la misero a fuoco, scacciarono gli abitanti nel mese di gennejo in un rigido inverno, e commisero mille eccessi. Cantacuzeno, incapace di vendicarsi coi soli mezzi che gli offeriva l'impero, si vide forzato a ricorrere agli estrani, ma non sapeva a chi rivolgersi. I Turchi, saccheggiando i loro alleati, facevauo troppo costare i soccorsi che davano ad essi. D'altronde non si poteva far

<sup>(1)</sup> Questa circostanza dimostra che Scopies era ricadua in potere del cralo, quantunque Caniacuzen o parli sottanto della conquista cil ei ne aveva fatta Si scorge più d'una volta che lo storico locca rapidamente sui rovesci dell'imperatore quando ne parla, e non vi si ferma cho quando v' ha tradimento, o crudella.

capitale di loro, e li prendeva il talento di ripatriare quando appunto se ne aveva maggior bisogno. Avevano di fresco messo a ruba gli stati del re di Bulgaria.

Cantacuzeno avvisò che quella fosse l'occasione di stringere alleanza con quel principe. Gli fece intendere per mezzo di ambasciatori che la scorreria di que' barbari era meno l'effetto della loro possanza che della mala intelligenza che regnava tra' principi che dovevano avere lo stesso interesse : che sarebbe facile rattenerli, unendosi contro il comune nimico. e principalmente rin unziando ad ingiuste conquiste : che se il cralo avesse voluto osservare i suoi giuramenti, e restituire ciò che aveva usurpato, uopo non sarebbe andare in cerca di alleati ; finalmente , nella ferma risoluzione di ricorrere ai Turchi solo negli ultimi estremi, invitava Alessandro a congiungere le sue forze a quelle di lui per interdire ai barbari il passaggio di Tracia, e ridurre a ragione il cralo. L' imperatore aveva nomini, ma non denaro per pagarli. Offriva gli uni al re di Bulgaria, s'ei voleva accordar l'altro; ciocchè gli era facile raccogliendo le imposizioni stabilite per la spesa dell' armata navale. Se si accettava questa proposizione, Cantacuzeno si assumova di condurre le sue galere nell'Ellesponto per guarentire il paese di Alessandro dagli attac-

chi dei Turchi, e raffrenare in appresso il cralo, s' ei non voleva farsi giustizia. Il re pareva ben disposto: ma con tutto ciò non si decideva, e la negoziazione tirava in lungo. Un giorno di festa, attraversando coi deputati le vie di Ternova, sua capitale, intese il popolo gridare ad alta voce che faceva di mestieri accordare a Cantazuzeno ciò che gli dimandava, sendo questo il solo mezzo di preservarli dalla invasione dei Turchi. Alessandro, sapendo dagli ambasciatori che non intendevano ciò che gli veniva detto, glielo spiegò nella loro lingua, e prendendo la dimanda del suo popolo per un salutare avvertimento, acconsenti d' unirsi coll' imperatore per operare di concerto con lui sì contro i Turchi, come contro il cralo, Cantacuzeno fu al colmo della gioja quando seppe che Alessandro era pronto a contribuire alle spese dell' armata navale. All' istante ordinò che si allestissero i vascelli, e si nettasse l' Ettascalo, grau bacino, talmente pieno di sabbia e di melma, che da più anni non vi poteva stare nessun vascello mercantile. Non durò guari l' allegrezze dell' imperatore: il re di Bulgaria ritirò la sua perola, adducendo in iscusa i rimproveri che gli faceva suo cognato che acconsentisse vergognosamente a pagare contribuzioni ai Greci, e volontario accordasse loro ciò che non avevano mai potuto ottenere da lui colla forza delle armi. Gantacuzeno afflitto di tal cangiamento fece vani sforzi presso
Alessandro. Stefano lo voleva distogliere da
qualunque vantaggiosa impresa: non era essere
tributario il contribuire a una spesa necessaria
per la salvezza della Bulgaria; lo stipendio pagato volontariamente ai marinai non si poteva
considerare come un tributo od una imposta.
Tali sono le inutili rimostranze fatte da Cantacuzeno, e che non produssero veruna impressione sull'animo di Alessandro. L' imperatore
gli predisse che i Turchi devasterebbero impunemente le di lui terre, e ch' egli un giorno, ma fuor di tempo, si pentirebbe di non
aver dato ascolto ai suoi consigli.

**<del>•</del>0•0•0•0•0•0•0•0•0•3•0•0•3•** 

#### LIBRO CIX.

#### GIOVANNI PALEOLOGO. CANTACUZENO.

Domma della luce increata. Del raggio ombilicale. Sinodo, in cui questi pii assurdi sono stabiliti. Dispute dei Palamiti. Condotta incoerente di Cantacuzeno. Prima sessione del concilio. Coraggio di Gregora nel rispondere a Cantacuzeno. Sessioni seconda, terza e quarta. Trionfo dei Palamiti. Persecuzioni contro di Gregora. Egli resiste alla sollecitazione del patriarca. Esame della condotta di Cantacuzeno verso lo storico. Dubbj sulla sincerità del primo. Morte di Niceforo: è privato della sepoltura. Guerra tra i Genovesi ed i Greci. Ambasciata dei Viniziani a Cantacuzeno per unirsi ad essi contro i Genovesi. Trattato di alleanza co' Viniziani. Assedio di Galata. La defezione dei Viniziani ne rende infruttuoso l'assalto. Congiure contro di Cantacuzeno. Mezzi adoperati per liberare Giovanni Paleologo dal giogo della tutela. Raggiri per allontanare Asan dal giovane imperatore. Questi stringe lega col cralo. Cuntacuzeno informa l' imperatrice Anna della congiura. La princi-

pessa riconduce il figlio a ragione. Nuovi schiarimenti sopra Cautacuzeno. Guerra tra i Genovesi da una parte, e dall'altra i Greci, i Viniziani ed i Catalani. I Genovesi s' impadroniscono di Eraclea. Costantinopoli è messa in istato di difesa. Perchè i Genovesi abbandonino l'assalto di essa città. Prendono e saccheggiano Soropoli. Il re di Aragona congiunge la sua flotta a quella de' Greci e de' Viniziani. Battaglia dei Dardanelli, della quale si attribuisce il vantaggio ai Grnovesi. Questi si apparecchiano a nuove spedizioni. Ridotti agli estremi, si danno ai Visconti. Guerra civile tra Paleologo e Cantacuzeno. Assedia Andrinopoli, che si arrende. Paleologo è soccorso. 1 suoi alleati sono battuti dai Turchi. Egli ricusa qualunque accomodamento proposto da Cantacuzeno. Stretto da tutte le parti si ritira in Tenedo. Gli amici stimolano Cantacuzeno a far incoronare imperatore Matteo suo figlio. Egli ne consulta il patriarca, che vi si oppone. Sua doppia goffaggine come imperatore e come storico. Fa incoronare Matteo. Bella condotta di Callisto in tale occasione. È deposto e gli viene sustituito Filoteo, il quale consacra Matteo. Seguito della guerra civile. Poco manca che Paleologo non perda Tenedo. Conquiste restituite da Solimano a Cantacuzeno. Si prepara la caduta di Cantacuzeno. Ritorno ai Paleologo alla sua capitale. Racconto di tale avvenimento. Imbarazzo e confusione di Cantacuzeno. Sua mala fede. Il popolo si dichiara a favore di Paleologo. È ristabilita la pace tra i due imperatori. Ritiro di Cantacuzeno in un convento, piuttosto forzato che volontario. Sono discordi gli storici intorno al motivo di tale ritiro. Callisto risale sulla sua sede. Gregora ricomparisce sull'orizzonte. Lotta nuova tra i Palamiti ed i loro avversari.

O fosse Cantacuzeno ridotto all' inerzia, per non avere i mezzi di far la guerra al cralo, o non potesse dispensarsi dall'ingerirsi nei due scismi sotto pena di essere scomunicato dalle due chiese, fu obbligato ad occuparsene. Abbiamo veduto precedentemente le negoziazioni intavolate da Clemente VI. disposto favorevolmente per la riunione delle due chiese , e gli ostacoli che forzavano a rimettere il progetto ad altro tempo. Tali ostacoli erano sempre gli stessi nel 1351, e protrer si dovevano oltre al termine della vita del papa. Ma lo scisma che divideva i Greci, aveva una più immediata in-Auenza sulla tranquillità di Costantinopoli, e l'imperatore tenne di dovervi rivolgere le sue cure. Comechè perlato abbiamo della causa di tale scisma, assurda per se stessa perchè d' in-

telligibile dottrina, uopo è di ritornare su tal soggetto, non già per farlo comprendere, perchè per conto nostro vi abbiamo rinunziato, ma per rischiarare i fatti che derivarono da causa tar to assurda. Trattasi della luce del monte Talor, capolavoro della pazzia religiosa dei Greci, dice un celebre critico (1). - « I fachiri a dell' India ed i monaci della chiesa di Oriena te erano egualmente persuasi che, nella tota-« le astrazione delle facoltà del corpo e della « immaginazione, il puro spirito si potesse inal-« zare al godimento od alla visione di Dio. » -La maniera di pervenirvi prescritta venne nell'undecimo secolo dal superiore dei monaci del monte Atos. Ecco la sua ordinanza : fa di mestieri isolarsi, chiudersi nella sua celletto, mettervisi in un angolo, sollevare l'imaginazione sopra le cose mondane, ( è questa la condizione meno facile da eseguirsi ) appoggiarsi la barba ed il mento sul petto, fissare gli occhi ed il pensiero sull'ombilico, e cercare il sito del cuore sede dell'anima (2); tutto dapprima

(2) La ignoranza degli illumniati del monte Atos sulla

<sup>(1)</sup> Gibbon, Stor. del la decad. c. 65. Egli è tauto chiaro quanto lo si può essere su ciò ch'è inaccessibile ai lumi della ragione. La mercè del sonnambolismo e del magnetismo, la dottrina del raggio ombilicale interessa al presente alcun poco.

sembrerà tristo ed oscuro, ma perseverando notte e giorno, finalmente si prova una gioja ineffabile. - « Non appena l'anima ha scopera to il sito del cuore, è involta in una luce « mistica ed eterea. » - Questa luce era adorata come la essenza pura e perfetta dello stesso Dio. I solitari credevano, senza esame, e senza sapere tampoco quel che credessero, e senza vedere questa luce. Vivevano concentrando nei loro conventi la loro dottrina ed i loro diletti. Ma d'improvviso fu perturbata la pace dalla comparsa di Barlaamo, monaco calabrese, del quale si è trattato. Costui d'ingegno arrendevole e disinvolto, versato nella filosofia, nella teologia e nelle lingue greca e latina, visitò il monte Atos. Il mistero della luce increata gli fu indiscretamente rivelato da un cenobita. Nessuno prima di lui non si era curato d'informarsi come l'essenza divina esser potesse una sostanza materiale, o come una sostanza immateriale si potesse render sensibile agli occhi del corpo; dilemma dal quale non si potevano dishrogliare i partigiani della luce mistica. forzati ad eleggere necessarismente tra l' uno o

notomia faceva che imponessero condizioni d' impossibile adempimento. Rimirando l' ombilico in qual nuniera si trova il cuore? In qual maniera l' ANIMA CR' È REL CUO-RE PUÒ DISCOPRIRE IL LUGGO DEL CUORE? ec. Nulladimeno è questa la parte meno intelligibile della dottrina.

Comunque si studii l'imperatore storico di occultare l'influenza ch'ei doveva necessariamente esercitare sopra un concilio raecolto nel giorno atesso del suo ingresso in Costan-tinopoli, essa traluce dal suo raeconto, e su tal punto il principe dà una mentita a se stesso col silenzio. Dappoi ch'era salito sul trono, lo scisma faceva rapidi progressi, e tanto più si attendeva alla dottrina sulla luce increata, che non v'era altro soggetto di dispu-ta. Barlaamo, il più formidabile avversario di tal dottrina, non era più vivo, ma aveva un degno sostegno nel suo discepolo Acindino, il quale e nel clero e in tutte le classi del-la società contava inoltissimi partigiani. Tutti accusavano i palamiti di aver rinuziato alle sane dottrine della Chiesa, e dimandavano sane dottrine della Chiesa, e dimandavano imperiosamente un concilio per decidere la quistione. E ciò bramava pure l'altro partito, composto di Callisto patriarca, di molti vescovi, e dei principali religiosi. Negar non si poteva questa specie di arbitrato. Cantacuzeno adunque, desiando di rendere la pace alla Chiesa, come renduta l'aveva allo stato, convocò il concilio richiesto da tutte le parti, e commise a Gregorio Acindino di esporre chiaramente ciò che trovava da opporre alla dottripa de' suoi avversari, onde si potesse riconoscere il vero. Acindino uon ardiva di com-

Le-Beau T. XV. P. IV.

parire, perchè nel corso della guerra civile si era segnalato contro Cantacuzeno secondando il patriarca Giovanni, e temeva che l'imperatore non gli serbasse un odio coperto. Anzichè ubbidire, mise innanzi parecchi personaggi, i quali professando le stesse opinioni, si lamentavano come lui dell'ingiusto sospetto che si era formato sulla loro dottrina. L' imperatore fece invitare Acindino a comparire, invece di turbar la pace della Chiesa; a confondere pubblicamente i suoi nimici, ovvero a riconoscere e ritrattare il suo errore. Egli rispose che non paventava di conferire co' suoi avversari e fece conoscere il motivo del suo rifiuto. Allora Cantacuzeno ordinò che gli fosse rilasciata una patente, per la quale gli si davano tutte le sicurtà, guarentendogli la impunità delle sue opinioni. Ma ei non si fidò del salvocondotto, e rimase più invisibile che mai. Sapendo che l' imperatore ammetteva la dottrina de' suoi nimici, penava a credere non li proteggesse, quindi che fosse imparziale, e forse previde l'esito del concilio. Qual che ne fosse il motivo, non uscì dal suo ritiro, e si può conghietturare che la sua presenza non avrebbe recato nessun cangiamento alle decisioni dell' adunanza, per istrutto che sosse sulla materia che vi si doveva discutere. (1) La

<sup>(4)</sup> Gregorio Acindino compose parecchie opere in-

sna dottrina vi rinvenne robusti difensori. Il concilio adunque fu convocato per sapere se la luce del monte Tahor fosse increata e incorruttibile, siccome affermavano i palamiti, ovvero creata e finita, siccome accusavano Acindino di sostenere; lo che non era una rigorosa conseguenza, perocchè Acindino poteva impugnare le visioni dei quietisti del monte Atos, e contentarsi di negare la esistenza di tal luce cui affermavano di vedere ragguardandosi l' umbilico. Qui l'apposizione di Niceforo Gregora e di Cantacuzeno rinnova l'imbarazzo che più volte abbiamo provato, per tal causa, per discoprire il vero. Gregora, uno de' più temuti avversari dei palamiti, facea parte del concilio, e Cantacuzeno vi presiedava. Entrambi erano testimoni, attori , opposti l' uno all' altro nell'assemblea, ed entrambi ne furono gli storici. Niceforo comincia dal laguarsi amaramente della maniera, in cui fu composto il concilio, affermando che s'invitarono soltanto i vescovi di Tracia, non già tutti, ma quelli ch' erano dedicati ai voleri del principe, come lo

torno al soggetto che divideva la chiesa greca, il suo trattato de essentia et operatione Dei, fu dato a luce in Ingolstad nel 1616, in 4.10, in greco e in latino per cura di Gretser, e nella Grecia ontodossa di Allario vi à un poema di Acindino contro Palama come ce ue assicurò il dotto padre Tabaraud.

era egli stesso a quelli dei palamiti. Cantacuzeno passa sotto silenzio questa circostanza, dicendo semplicemente che accordò il concilio richiesto. Ma siccome dipoi rimanda agli atti del concilio, ci porge la maniera di chiarire l'asserzione di Niceforo, e si scorge che di fatto l'assemblea non fu composta che dei vescovi di Tracia. Quanto ni vescovi trascelti, non si ha che la testimonianza dello stesso Niceforo. Egli ci annovera que' prelati, cui appone ignoranza, corruzione, empietà, sacrileej; trattandoli da usurpatori, i quali tutti occupavano sedi, da cui per loro risguardo erano stati discacciati i legittimi possessori. Racconta che appena saputo in qual maniera era stata composta quell' assemblea, andò a trovare l'imperatore per rimproverarlo che invece di convocare un concilio generale della chiesa greca, secondo le forme prescritte, non avesse formato che un sinodo di palamiti. Lo minacciò dello sdegno celeste, e gli tenne un discorso che altro effetto non produsse che di esacerbare l'imperatore contro di lui. Cantacuzeno non fa menzione del rabbuffo; ma non lo nega neppure col suo silenzio, poichè gli sfugge di bocca, che - « il solo Niceforo Gre-« gora non potè stare in riposo nè prima del « concilio, nè dopo. » - (Cantac. l. 4. c. 24; Nic. Greg. I. 18. c. 4. 5. 6.) Non descrivendo Cantacuzeno le particolarità di quel conciliabolo, siamo forzati a riferire quelle cui ci porge Niceforo, il quale si può considerare come vero capo del partito antipalmita. Lo animava tale entusiamo che non potè osservare nessuna cautela uell'espressioni, e si mostrò appassionato ne' discorsi.

La mattina del 27. maggio 1351, giorno fissato per l'apertura del concilio, la sua casa fu piena , sin dall' aurora , di personaggi ragguardevoli che andavano a unirsi con lui per difender la causa. Egli ne tratteggia la pittura con colori assai diversi da quelli onde si valse pei vescovi palamiti. Non è forse senza accorgimento che insiste sulla loro età ed esperienza in una lite promossa dai traviamenti della più stravolta imaginazione. Parecchi erano carichi d'anni così, che uopo era portarli. La più parte erano stati perseguitati con violenza. Il metropolitano di Efeso, l'arcivescovo di Gano, il vescovo di Tiro, condiutore del patriarca di Antiochia, scacciati dalla loso sede, preferivano una povertà decorosa a vergognose ricchezze che avrebbero ad essi costato il sacrifizio della coscienza. Gregora nomina eziandio Atanasio e Dessio come due colonne del partito. Un gran numero di discepoli, aventi ciascano i loro allievi, si aggrupparono intorno a questi apostoli della dottrina. Nel momento della parten-

. .... Cough

582 GIOVANNI PALEOLOGO E CANTACEZENO. za per recarsi al palazzo di Blachernes, luogo dell'assemblea. Niceforo si mette alla guida del corteggio, si avanza di un passo grave ed attraversa un popolo immenso che li colmava di lodi, perchè il popolo s' era dichiarato contro i palamiti, i quali da alcuni anni erano tanti persecutori. Arrivati al palazzo, le guardie ordinano che aspettino sotto il vestibolo che l'imperatore Cantacuzeno dia l'ordine di riceverli. Egli era in quel punto a tavola con Palama e coi suoi aderenti, a' quali avea fatto imbandire un lauto pranzo, la cui durata sembrò tanto più lauga a Niceforo, quanto che era costretto di aspettare al di fuori coi prelati, tutti esposti alla sferza di un sole ardente. Cantacuzeno passa sotto silenzio un fatto così ributtante, una circostanza in cui per sua colpa erano offese tutte le convenienze. Il contrasto disgustoso, cui presentavano da un latovenerabili vecchi, che soffrivano la fame ed il caldo in una molesta positura, e dall'altro i loro avversari, giovani e nel vigore dell' età, seduti tranquillamente intorno a una mensa carica di vivande dilicate, accese in Niceforo un giusto sdegno. Nella sua descrizione dipinge l'imperatore ed i suoi convitati, che s' inebbriavano di nettare e di ambrosia, e. così apparecchiavansi a ricevere la luce inoreata. - . Questi nomini pii, dice con amara

ironia, cercavano nel vino e nei liquori quel coraggio cui non rinvenivano nella loro coscienza, e protestavano di schiacciar noi che non avevamo preso la precauzione di rafforzarci con vivande sostanziose, noi avvezzi alla sobrietà, noi che passavamo la vita nel meditare le opere dei enti padri. » - La fine del pranzo non pose termine alle pene degli antipalamiti. Gl' imperatori passarono nel luogo disposto pel sinodo, lasciando sempre Gregora ed i suoi aderenti al di fuori. Ci volle un huon tratto di tempo per allogare converevolmente le due imperatrici e le loro damigelle di corte.

Finalmente dopo avere aspettato per cinque ore, furono aperte le porte. Egli è facile formarsi una idea dei sentimenti cui doveva provare Niceforo, il quale col non trascurare in alcun tempo i suoi doveri, aveva acquistato il diritto di esser severo. Tosto ch' egli entrò, l' imperatore leggermente chinossi dinanzi al libro degli Evangeli. Questa era una tacita promessa di conformarsi alle regole stabilite. Ma tale formalità non bastava per uomini esasperati. Gregora ed i suoi aderenti richiesero che si producessero gli atti del sesto concilio generale, e si prestasse il giuramento prescritto da quel medesimo concilio. (1) Questa do-

<sup>(1)</sup> Il sesto concilio generale fu celebrato in Costan-

GIOVANNI PALEOLOGO E CANTACUZENO. manda fu rigettata. Cantacuzeno apri la sessione con un discorso. Siccome non perdeva egli mai la occasione di farne, non v'è dubbio che in una tanto solenne assemblea non ne abbia recitato uno: ma si ha regione di stupire che non si sia data la pena di conservarlo nella sua storia, dove sè ne ravvisa un sì gran numero sopra argomenti meno importanti. In quel discorso d'introduzione protestò la sua imparzialità, malgrado i fatti il cui linguaggio era più eloquente. Poscia indirizzo rimproveri a Niceforo Gregora, il quale rispose con una aringa energica e lunga, la cui recitazione fece perdere più volte la pazienza all'imperatore, e lo spinse fin anche ad intimare a Gregora di tacere. Palama invitato da esso a confutarlo, non essendo apparecchiato, s' imbarazzò nell'inestricabile caos della sua luce, dicendo che la giudicava increata, non meno che tutti gli effetti miracolosi dell'operazione di-

timopoli, e durò dal 7 novembre 680 sino al 26 settembre 684. Era racculto centro l'eresia dei monoteliti; che riconoscevano una sola volontà in Gesù Cristo. Essa vi fin condannata, ed il concilio decise che in Gesù Cristo vi erano due volontà e due operazioni naturali. Ai teologi di professione si apparliene di vedere il legame che Gregora trovava probabilmente tra questa opinione e quella della luce increata.

vina, tra i quali annoverò il lamento dell' asi-

na di Balaam, che dimandava al suo padrone ciò che gli aveva fatto per batterla tre volte. Il popolo insultò a Palama nell'uscire dall'assemblea. Il vescovo umiliato voleva che l'imperatore prendesse contro i suoi antagonisti alcuna misura rigorosa. Li 30 maggio il concilio si riuni per la seconda volta. Prima dell'apertura, Cantacuzeno tirando in disparte Niceforo s' intertenne con lui, e procurò di guadagnarlo, ma senza profitto; laonde tutti gonfiarono per la bile. Gli uni erano disgustati del passo inutile del capo dello stato, e gli altri affascinati dall' esempio di Gregora che resisteva alla seduzione ed alle minaccie. I dibattimenti divennero così burrascosi, che poco mancò non si venisse alle mani. Parecchi antipalamiti vollero ritirarsi, e Niceforo si disponeva a seguirli, quando il principe fece chiuder le porte a malgrado di Palama, che desiderava quella ritirata, sì perchè nella lotta non aveva il vantaggio, si perchè l'avrebbe spacciata per una fuga vergognosa, e gridato avrebbe vittoria. Parecchi vescovi del suo partito, promossi di fresco alla dignità vescovile, tennero di dover parlare, ma siccome non erano stati ben informati, non potevano che proferire cose assurde sopra un argomento che ricercava tutti i mezzi della erudizione per sottrarsi al ridicolo. Alcuni di quegli oratori

si servivano tuttavia dei termini della meccanica professione, dalla quale erano stati tolti, e perciò Gregora diceva che i loro discorsi odoravano del cuojo o della pialla. La terza sessione avvenne il giorno 9 di giugno. I palamiti vi lessero alcuni articoli della loro dottrina. Furono ancora vinti, e si radunarono la notte per avvisare ai mezzi di ridurre i loro avversari al silenzio. Nella quarta ed ultima tornata i quietisti presero alcune disposizioni per assicurarsi il trionfo, e si servirono d' una tattica che li fecero arrivare alla meta. Si distribuirono nella sala; costruita così che presentava nella forma un doppio circolo, e però in diversi punti si produceva un eco risonante. Collocarono in que'siti delle persone che doveano solamente batter le mani in segno di approvazione. Come un palamita avea cessato di parlare, partiva uno strepito assordante, e continuava durante la risposta dell' avversario, di cui non si poteva intender parola, e terminava solo quando un secondo palamita cominciava a parlare. Nel mezzo di tal fracasso si pronunziò la senteuza che condannava gli avversari di Palama. Scansandosi Niceforo dal darci i particolari di tal condanna, ripigliamo la narrazione di Cantacuzeno. - « I vescovi di « Efeso e di Gano, Gregora e Dessio, furono convinti ( dice ) di tenere gli errori di Bar-

« laamo e Acindino, ricisi dal corpo della a chiesa. I prelati ( palamiti ) furono contut-« tociò tanto buoni da ricever quelli che ria nunciassero all'errore. Si stese uno scritto « contenente tutte queste cose, e lo si uni « con due altri fatti precedentemente. Ve n' era « uno composto dopo la deposizione di Gio-« vanni patriarca di Costantinopoli, e sottoa scritto da Lazaro patriarca di Gerusalemme. « Esso contiene una confutazione della empiea tà di Barlasmo e di Acindino, della quale a aveva partecipato Giovanni. L'altro scritto « era stato formato sotto il regno di Androni-« co. Non solamente vi sono condannati come « ingiusti accusatori alcuni santi monaci, ma « vi si dice eziandio che verranno recisi dal « corpo della chiesa cattolica ed appostolica, · siccome Barlaamo, quelli che gli accuseranno. « Il terzo, del quale ora parlo, conteneva una « somigliante condanna. Fu sottoscritto da-« gl' imperatori, dal patriarca e dai vescovi. « Quando fu definita la dottrina e fu steso lo « scritto, l'imperatore vestito de suoi orna-« menti lo consegnò al patriarca, nel mezzo » della celebrazione dei santi misteri. Dipoi « l'imperatore ed il patriarca proibirono puba blicamente ai discepoli di Barlaamo e di « Aciudino di parlare, nè di scrivere in difesa " dei loro errori. ( Stor. di Cantac. l. 4,

« c. 2. ) » - Gregora narra che il patriarca ed i palamiti maltrattarono il metropolitano di Eseso e l'arcivescovo di Gano, ne laceraron le vesti, e ne strapparon la barba. Cantacuzeno non parla di una tanto indegna condotta. Egli era un zelantissimo difenditore della luce. Egli vi si applicò quando si fece monaco, e compose alcuni volumi su tale argomento. In quel concilio ( che non dev' essere considerato che come un sinodo, non solo perchè non fa riconosciuto, ma perchè non si convocarono che pochi vescovi d'una sola provincia dell'impero ) in quell'assemblea fu stabilito, come articolo di fede, nella chiesa greca, la luce increata del monte Tabor. ( Stor. della decad. dell' imp. rom. c. 63. ) - « Un gran au-« mero di rotoli di carta o di pergamena fu-« rono insozzati di tal disputa. I settari im-« penitenti che ricusarono di sottoscrivere il \* nuovo simbolo, furovo privati degli onori « della sepoltura cristiana. Ma, nel secolo a susseguente, tale quistione cadde in dimen-« ticanza. »

Quantunque essa niente interessi, siamo obbligati a parlarne ancora, perchè è troppo giusto consacrare un articolo a colui che sacrificò libertà, sostanze e vita alla difesa della religione, e se non con buon successo, almeno con coraggio eruico, sempre lotto contro l'assurdo sostenuto dalla forza e dal potere. Trattasi di Niceforo Gregora, che fu vittima dei palamiti. Confrontiamo la propria testimonianza sopra sè stesso e sulle persecuzioni che gli fecero provare, con quella di Cantacuzeno; poichè, per conoscere la verità dei fatti sopra i quali hanno scritto i due storici, fa di mestieri correggere l'uno mediante l'altro.

Abbiamo detto, che sotto severe pene era prescritto il silenzio, e proibito agli antipalamiti di promulgare la loro opinione. Gregora e parecchi dei suoi discepoli non fecero alcun conto della proibizione. Il primo tratta (nella sua storia) di ladroneccio il sinodo cui Cantacuzeno intitola concilio, e che, malgrado la presenza degl' imperatori, merita forse la sola denominazione di conciliabolo. Cantacuzeno dice che .- « parecchi, non potendosi astenere dallo scrivere, nè dal parlare, corrupa pero gl'idioti; la qual cosa lo costrinse a far-« li mettere in prigione. » - Soggiunge che i più ragguardevoli furono custoditi nelle loro case senza che niuno li potesse visitare, e che così la paura li ritenne. Tale consessione basta per confermare il racconto di Niceforo. Sulle prime non si osò di operare con troppo rigore verso l' ultimo. La intrinsichezza nella quale era vissato per sì lungo tempo col vecchio Andronico, il generoso suo zelo per que-

590 GIOVANNI PALEOLOGO E CANTACUZENO. sto imperatore, cui segui nel ritiro, il grado che aveva occupato, la sua erudizione più il-Inminata (1) che quella de' suoi contemporanei, gli procecciavano tale estimazione, che i palamiti attribuivano una grande importanza al di lui suffragio, e mettevano tutto in opera per raddurlo al loro partito. Fu d' uopo contentarsi di arrestarlo in casa. Il patriarca Callisto gli fece una visita, e niente risparmiò per tirarlo nella sua opinione; ma non vi riusci. Si può giudicare della sagacità della scelta di Cantacuzeno, che aveva forzata la elezione di Callisto, dal seguente tratto d'ignoranza. Dopo aver inutilmente esauriti tutti i suoi argomenti, disse Niceforo : - « La resistenza viene da Ome-« ro e da Platone, ben io lo so; ma essi ricu-« sarono di riconoscere Gesù Cristo, ed i Cone cili gli hanno dichiarati eretici. » - I palamiti, non potendo dissimulare il poco rispetto che si doveva avere nel loro sinodo e per le sue decisioni, indussero l'imperatore a dare un passo che prova ad un tempo e la debolez-

<sup>(4)</sup> Al suo tempo si disputò sul giorno in cui si doveva celebrare la festa di pasqua. Gregora lo indicò, dietro un calcolo che fece e cui non si osò di ammettere, perchè sarebbe stato necessario correggere il calendario: quando tre secoli dopo che avvenne la correzione (sotto Gregorio XIII), i cangiamenti che si fecero erano quei medesimi che Gregora aveva accennati.

za del suo carattere ed il suo zelo per la luce increata; e fa di deporre sull'altare, e durante la messa, il libro contenente la dottrina di Palama, En trascelta la solennità dell' Assunzione, e Cantacuzeno lo depose con tutta la pompa osservata nelle più auguste ceremonie. Niceforo, intesa tal nuova, ne dimostrò il suo sdegno colle più calde parole. La corte lo condannò a rinserrarsi senza vedervi persona, nel monastero di Cora, che rgli aveva eletto per sua dimora. I monaci furono incaricati di sopravvederlo, e d'interdirgli qualsiasi comunicazione. Dopo avere stabilito un ingegnoso sistema di privazioni, si tornò all'assalto per sedurlo, e si cercò alcuno che fosse valente parlatore, e accoppiasse l'accortezza all'erudizione. Cabasila aveva in suo favore tutte le desiderate condizioni, e per giunta una circostanza, da cui si sperava trar vantaggio ; cioè che in addietro e pur lungo tempo fo uno de' più stretti amici di Niceforo. Una stessa maniera di pensare li faceva combattere per la stessa causa, ed ambedue si erano esercitati contra i palamiti. Ma Cabasila non era senza ambizione, ed aveva tutta l' arrendevolezza necessaria per riuscirvi. Il maggior merito di Gregora, agli occhi suoi, era il credito in cui lo teneva Andropico. Quando il suo amico non ebbe altro che una sterile rinomanza, Gabasila si raffred-

GIOVANNI PALEOLOGO B CANTACUZENO. dò. Finalmente, non appena vide protetti i pa-lamiti dall' imperatore Cantacuzeno, si dichiarò per que' fanatici, dopo averli per gran tempo guerreggiati. Tal era Gabasila, che, mediante siffatto procedere, ottenne la sede di Tessalonica dopo la morte di suo zio. Si gettò lo sguardo sopra di lui per la conversione di Niceforo. L' impero ch'egli aveva avuto sopra quest'ultimo, ed una gran fiducia ne' suoi propri talenti, lo determinarono ad assumere, senza esitare, cotesta negoziazione, del cui buou successo ben sapeva che si faceva grandissimo conto. Pertanto visitò Gregora nel suo ritico, e non istette guari a conoscere quanto s' ingannava: regionementi, preghiere, minecce, tutto fu inutile. Il cruccio che ne provò fu corrispondente alla speranza che lo avea lusingato. Dimenticò anche sè stesso a segno che ruppe in ingiurie contro l'antico suo amico , e si ritirò dicendogli che dopo la sua morte privato sarebbe della sepoltura. Niceforo tranquillamente rispose, che s'era necessario morire per la sua religione, non la era esser seppellito.

Cantacuzeno non parla di questa visita, ma riferisce altre circostanze meritevoli di attenzione, o perchè servono a far apprezzare la testimonianza di Gregora, o perchè sendo relative a Cantacuzeno, egli stesso si mette nel raccontarle in una strana posizione, facendo ad un tempo le parti di accusatore, di giudice e di accusato. Lascio ch' ei medesimo parli, ristringendolo il più che si possa:

Niceforo scrisse agli amici che aveva in a Trebizonda, esser necessario disgiungersi dalla

chiesa di Costantinopoli come da una prostitata. Scrisse la stessa cosa agli amici che

a aveva in Cipro, tra gli altri a Giorgio Lapi-

« to. Essendo la di lui insolenza cresciuta a « tale da non poter più essere dissimulata , l'

tale da non poter più essere dissimulata , l'
 imperatore ed il patriarca, per reprimerlo ed

impedire che non fosse l'autore della sua

« rovina, proibirono ai monaci di s. Salvatore « dove dimorava, di permettergli di parlare nè

« dove dimorava, di permettergii di parlare nè « di scrivere a chiunque si fosse. Ma nessun

« ostacolo distoglievalo dal lacerare la chiesa e

« l'imperatore con iscritti furiosi. Rigettò i « concili, promettendo di far conoscere che

« contenevano errori contrari alla purità della

s fede. Non ha per altro potuto sdebitarsi di

e tal promessa. Quendo sembre pronto a im-

a trutta, abbandona il suo argomento e travia

a in digressioni inutili che ordinariamente non

a contengono che maldicenze (1). La sua ma-

(i) La parola è degna di osservazione; Cantacuzeno voleva probabilmente dire calunnie. Carioso è il giudizio che

miera di scrivere è di stendersi in narrazioni « superflue o in dispute strane; non potendo a sparlare direttamente dell' imperatore Cantaa cuzeno, si accigne a scrivere la storia civile a tra i due Paleologhi, nella quale spessissimo a si discosta dalla verità o per passione o per « ignoranza. Gli appone la prigionie, i ladro-« necci, le uccisioni e le stragi degli ultimi a tumulti; ma non ha asserito cosa che lo aba bia punto così al vivo come il seguente fatto. « Pretende che durante la vita dell'imperatoro « Andronico, io fossi tormentato da si furioso desiderio di possedere il supremo potere, che « io consulti i monaci del monte Atos, i quali « erano in voga di conoscere l'avvenire, per « sapere se io regnerei un giorno. Uopo non « avvi d'altra pruova di tal falsità da quella in faori dell'abitudine contretta da Gregora

l'imperatore (come storico) forma del suo rivale. Entrambi descrivono gli stessi avvenimenti. Il racconto di Cantacuzeno è più conosciuto di quello di Gregora che non è stato tradotto nella nostra lingua. Niceforo ha tutto lo svantaggio, avendo Cousin preferito Cantacuzeno, di maniera che non si giudica in generale il primo storico che col secondo. Ma un esatto e dotto critico (Weiss), che a tal merito accoppia quello di rendere assai interessanti i risultati delle sue ricerche, osò dire di fresco che Gregora era più istrutto e principalmente più esatto di Cantacuzeno. Noi siamo della stessa opinione. Vedi l'art. Gregora nella Biografia universale.

a di asserirne di somiglianti. La imperatrice Ane na, che di tutto ciò ha notizia, può rendera ne testimonianza in mio favore (4). Non ane dai al monte Atos per consultare intorno ala l'avvenire, ma per indurre que'pii monaci a pregar Dio per la salute dell' imperatore « e pel perdono de' miei peccati. Disgustato e poi del mondo, io mi risolsi di ritirarmi in una santa solitudine, e di passarvi il resto della mia vita. Ho eletto il monistero di Bas-· topeda , che mi sembrava il più opportuno all' eseguimento di sì lodevole disegno, ed io a ho dato il denaro ai monaci per fabbricarmi a un appartamento. L' imperatore, che non poa teva vivere senza di me, m' impedi di prena dere l'abite in quel sante luogo, e mi obblia gò di tornare alla corte. Egli mi rimproverò a di tradire la nostra amicizia. Quando mi « scorse inflessibile, chiamò la imperatrice in · mio soccorso, ed entrambi adoperarono tante preghiere che ottennero che rimetterei la mia a ritirata ad altro tempo. Siccome io aveva pree gato i monaci di Batopeda di fabbricarmi un a appartamento, aveva sempre intenzione di a ritirarmivi. Morto l'imperatore poco dipoi, a fui costretto, a melincuore, d'incaricarmi del « governo. Quando i miei nimici colle calunnie

<sup>(1)</sup> Anna allora più non viveva,

« cosa, coll'approvazione di tutti i vescovi, ho dichiarato Palama ed i suoi seguaci ortodos-

<sup>(1)</sup> Cioè il giorno stesso in cui entrava Cantacuzeno in Costantinopoli, siccome abbiano precedentemente narrato: e la deposizione di Giovanni fu confermata dopo alcua Lempo In presenza di Cantacuzeno, acclamato imperatore,

« si, e ho condennato gli altri (1). Ho poi fa-« vorito, siccome vi era obbligato, quelli che « rimasero fermi nella verità della fede, ed ho « represso l'audacia, colla quale i condannati

daravano nel combattere la sana dottrina. Del-

« resto non è de meravigliare, che dopo aver

a rinunziato alla fede de suoi padri, abbia egli-

« l'ardire di accusarmi. Come rispetterebbe

a l'imperatore, se non rispetta Iddio? »

Ci sembra che questo passo dia luogo ad alcune osservazioni, cui sottomettiamo al lettore, scolpandoci di tal digressione il desiderio di conoscere il vero. Tutti i biografi modernio hanno giudicato Cantacuzeno dietro Cantacuzeno, e non ascoltarono che lui nella sua propria causa. Ingegno, talenti, scienza, virtudi, lo dotarono di tutti i doni, ed acclamaronio per uno dei più grand'uomini che il romano impero abbia contati (2). Cade in acconcio veri-

e fornito del potere assoluto. Giovanni ben meritava la sua sorte; ma la influenza del principe non ha fatto che non fosse resa giustizia al patriarca.

<sup>(1)</sup> Cantacuzeno si erige in esaminatore e giudice (ha fatto una sentenza e condannato); ciò non è far conoscere che vi è impostura nel rimprovero che gli fa Gregora poichè confessa ch' era del partito di Palama.

<sup>(2)</sup> Si esprime in tal guisa l'autore dell'articolo Cantacuzeno nella Biografia universale. Il Basso impero è egli forse il vero impero romano?

ficare i titoli che ne sono il fondamento. Cantacuzeno confessa che più lo punse il rimprovero di aver consultato i monaci sull'avvenire. che quello di aver commesso ladronecci, uccisioni e stragi. Il primo rimprovero ha per base una debolezza di spirito ( e Cantacuzeno non era esente da superstizione ); il secondo posa sopra veri delitti : quello lo rende ridicolo; questo lo rende odioso, se pure è fondato. La scelta di Cantacuzeno merita di essero osservata. Quanto al progetto di ritirarsi dal mondo, egli preude, siccome abbiamo già fatto riflettere, molte precauzioni per dimostrare che tale progetto risale ad un' epoca molto anteriorea quella in cui fu eseguito. Quento più c'inoltriamo verso quest' ultima, e maggiori lumi acquisteremo per giudicare rettamente sulla sincerità dello storico e sulla realtà del progetto. Se fosse stato eseguito alle morte del giovane Andronico, la guerra civile non sarebbe avvenuta: l'impero, ch'essa fece traballare sino dalle fondamenta, non sarebbe stato lacerato da que' flagelli che ne prepararono la caduta. Dal giorno in cui Cantacuzeno possedette il trono, che si pretendeva fosse l'oggetto della sua ambizione, sino al momento in cui ne discese o per forza o di sua voglia, riparò fors'egli tutti i mali che la guerra civile aveva prodotti? Li fec'egli dimenticare mediante

qualche grande impresa che rendesse prospero il suo paese? Confrontando gli avvenimenti, dei quali fu egli la causa o l'occasione per sei anni con ciò che ha fatto per altri sei anni ( durata del suo regno ) si scorgerà forse che sia stato meglio pei Greci che abbia resistito al desiderio che aveva nel 1241 di farsi monaco, e che gli si debba saper grado del sacrifizio? Si dovrà forse finalmente convenire che trionfando ad un tempo e della brama di prender l'abito monastico, e della ripugnanza che aveva a farsi acclamare imperatore, sia stato come irresistibilmente trascinato da una di quelle inspirazioni felici per la patria di chi le sperimenta, perchè sono comprovate dagli eventi ?... La storia deve rispondere a tali dimande. Terminiamo quella di Niceforo, e proseguiamo ad ascoltare Cantucuzeno. - « L' imperatore, lette le « opere di Gregora, vi fece una risposta colla a quale dimostrò chiarissimamente, ch' egli:aa veva addotto dei fatti non solo contrari al « vero, ma eziendio al verisimile. Formata poi « una celebratissima assemblea, dove si trovaro-« no i più eminenti personaggi dell' impero, fece « leggere pubblicamente l'opera di Gregora, col-« la confutazione che ne avea egli composta. « Non vi ebbe pur uno (1) che non condan-

<sup>(1)</sup> Di fatti è ben da presumere che i personaggi emi-

a nasse la indiscretezza di Niceforo, il quale fu a tocco al vivo dall' insigne trionfo riportato a dall' imperatore sulle imposture e le imper-« tinenze delle sue opere. Non potè rimanere a dall' attestargliene il suo dispiacere. Gli con-· fessò che avea composto la confutazione del-« lo scritto del concilio, ma negò di aver coma posto l'altro scritto fatto contro l'imperaa tore, e disse che avrebbe desiderato di po-« terlo sopprimere. L' imperatore rispose, che non capiva a che mirasse il di lui discorso; · che s' ei voleva non far comparire il suo li-· bro, era d' nopo non comporlo: se voleva \* pubblicarlo, non gli doveva rincrescere che. fosse letto. Gli disse che non avendo più. « molto a vivere, doveva essere insensibile alle, « lodi ed ai biasimi. Cantacuzeno non fece, nè. « disse ciò che (1) or ora ho rammentato, se « non dopo aver riniesso l'assoluta autori-« tà nelle, mani dell' imperatore suo genero.

nenti dell'impero, consultati dall'imperatore Cantacuzeno sopra un' opera contro I imperatore Cantacuzeno, abbiano condannato ad una voce l'opera e l'autore. Egli ha probabilmente dimenticato la sua posizione e quella dei giudici di Niceforo, quando la condanna gli parve soggetto di si alto trionfo.

(1) Parla Cantacuzeno, e prende ad un tempo nella stessa frase, parlando di se, i due modi, tra i quali per ordinario si sceglie.

e vestito l'abito monastico. » - Quando ebbe tale abboccamento con Gregora, era già Cantacuzeno divenuto il monaco Giosafat. Ci seinbra che siffatto linguaggio convenga meno ad un religioso che ad un principe della terra che non ha ringnziato alle vanità del mondo (1). É una inciviltà il dire ad un vecchio che non ha molto a vivere. Niceforo Gregora stette quattr' anni in prigione, esposto a male privazioni e mali trattamenti. Giovanni Paleologo lo fece mettere in libertà. Non si sa l'epoca della sua morte; la si assegna all' anno 1359. La sua storia finisce in quest' anno, e si deve supporre che vi sia stato qualche intervallo tra la sua morte e l'avvenimento che si descrive. I palamiti lo perseguitarono anche morto. Pieni di rabbia non solamente lo privarono della sepoltura, ma ne oltraggiarono anche il cadavere (2). La sua storia si dee leggere con precauzione risguardo alle riflessioni che vi profonde, perchè sovente è preso da passione, ma

<sup>(1)</sup> Qualche volta traluce, che Cantacuzeno fu imperatore sotto l'abito di monaco, forse aveva egli dato l'esempio contrario prima di andare al convento di Mangana.

<sup>(2)</sup> Vedi il suo articolo nella Biografia universale., Weis da l'indice delle sue opere, e lo giudica con grande imparzialità.

602 GIOVANNI PALEGLGO E GANTACUZENO. ripetiamo ch' è esatto nei fatti che racconta. Ritorniamo agli avvenimenti generali.

Nel momento in cui finiva il sinodo, i Viniziani tornarouo a brigare presso Cantacuzeno, affinchè strignesse con loro un' alleanza offensiva contro i Genovesi di Galata. Essi andarono ad assalirli dirimpetto a Costantinopoli, forse per costringer l'imperatore a risolversi. Quattordici galee entrarono di notte nel porto di Galata, e commisero disordini grandi. Gli abitanti si unirono in fretta, corsero all' armi, e forzarono i Viniziani a rimbarcarsi. Questi ritirandosi rapiron alcuni vascelli mercantili. Sopra una di quelle galere vi era Giovanni Dolfino, deputato dalla repubblica di Venezia all' imperatore per tirarlo nella lega ch' ella formava contro Genova con alcune potenze disgustate dell' insolenza de' Genovesi. La stesso ambasciatore erasi incaricato di una letteca di Sisigismondo re d' Ungheria, che invitava l'imperatore ad entrare nella confederazione che si formava per opprimer Genova, annunziando ch' egli aveva già dato qualche soccorso. Il prudente Cantacuzeno scansò alla meglio la dimanda; essendo il più esposto alla vendetta degl' Italiani di Galata, de' quali i Greci lasciavano vergognosamente impuniti gl'insulti, e che di ospiti divenivano padroni. Uono era mettersi in condizione di fare che mutassero

personaggio, e non dichiarar loro la guerra sa non dopo aver fornito tutti i mezzi di batterli. Venezia poteva affrontar Galata, senza correr pericolo, con buoni vascelli e sperti marinari; ma non era lo stesso di Costantinopoli, la quale sprovveduta di marinai e di vascelli, restava esposta e senza difesa ai colpi dei Genovesi. Cantacuzeno avvisò a guarentirsene, rimanendo neutrale: ma prese abbaglio, come vedremo. Addusse per iscusa del suo rifiuto la necessità nella quale era di non occuparsi che dei Servi. e del pensiero di riconquistare ciò che avenno preso all' impero. Soggiunse che così comportandosi non faceva nessun torto alla repubblica, perchè, se non le dava soccorsi, non arrecava tampoco verun ostacolo ai suoi progetti. L' ambasciatore si ritirò malcontento. Venezia che niente poteva eseguire di decisivo contro Galata senza il concorso dei Greci, non dissimulò il suo disgusto pel rifiuto di Cantacuzeno. Finse di volersi vendicare, e ritirò il console da Costantinopoli. La tregua che avevano fatta un tempo con Michele Paleologo era sul punto di terminare, e se non veniva rimovata, lasciava a ciascun partito la libertà di ripigliare le armi. La repubblica lo avrebbe fatto se l' odio suo contro i Genovesi prevalso non avesse al suo risentimento contro i Greci, ma 604 GIOVANNI PAREOLOGO E CANTACUZENO. richiamando il console, volle far credere che si disponeva alla guerra.

Durante il soggiorno degli ambasciatori in Costantinopoli, i Genovesi inquieti e temendo non si unisse l'imperatore co' loro nimici, mandarongli segretamente degli agenti per distoglierlo da tale alleanza; gli secero offerire eziandio considerabili somme. Cantacuzeno le ricusò, perchè non aveva avuto l'intenzione di accordare ai Viniziani ciò che dimandavano. Si dilicato procedere non fece nessuna impressione in uomini che non aveano mai scrupoleggiato. Ricusarono di crederlo, e supposero che non avendo l'imperatore potuto accordarsi sulle condizioni, volesse farsi un merito del rifiuto. Quando furono certi della partenza dell'ambasciata viniziana, fecero ginocare nel mezzo del giorno una delle loro macchine, e lanciarono una grossa pietra sopra Costantinopoli. Cantacuzeno mandò tosto a dimandar ragione di tal condotta al governatore ed al senato. Fu risposto che s' ignorava la causa di quell' accidente, e che non doveva essere attribuita che alla storditaggine dell'ingegnere direttore delle macchine. I deputati richiesero in nome dello imperatore che colui fosse punito, non meno che quelli che lo aveano secondato. Lo si promise, mu si tornò da capo il giorno dopo. Cantacuzeno da tale insolenza irritato dichiara to-

sto la guerra ai Genovesi di Galata, prefigge loro otto giorni per trasportare gli effetti che hanno nella capitale, manda prontamente verso l'ambasciatore vipiziano che incrociava da vicino, e conchiude un trattato meno vantaggioso del già da quello proposto, perchè vedendo che il principe aveva ora bisogno del soccorso del suo governatore, ritrattò una parte delle offerte fatte precedentemente. L' imperatore comandò che si allestissero galere, si raccogliessero truppe, si mettessero in opera tutti i mezzi di trionfare di un uimico che non rispettava cosa 'alcuna. Le condizioni, sotto le quali i Gepovesi possedevano Galata, davano loro svi Greci, dal momento in cui non si eseguivano, tale superiorità, che la impotenza o la sciocchezza sola possono spiegare quello stato di cose. La convenzione risale al primo dei Paleologhi. Dopo aver riconquistato Costantinopoli, non avendo marineria, fu questo principe obbligato a rendersi benevoli i popoli che ne avevano, e a stringer trattati con essi. Pareochi acconsentirono a pagare dei diritti nei porti dell'impero greco pel commercio che vi esercitavano. I Viniziani ed i Genovesi padroni del mare Jonio, dell' Egeo, e di quello del Ponto, si esentarono da ogni imposizione, pretendendo di avere la libertà della navigazione in tutta la estensione dell' impero. Michele, non potendoli 35

nè persuadere, nè costringere, scorse che l' unico suo riparo era nella rivalità delle due nazioni, cui l'interesse armerebbe l'una contro l'altra. Fare con una di esse un trattato con esclusione, era il miglior mezzo d'imporre condizioni all'altra, e ritrarre da entrambe alcun vantaggio. Preseri li Genovesi ai Veneziani, perchè questi proteggevano i Latini, cui Paleologo avea discacciato allor allora da Costantinopoli. Col trattato che conchiuse con essi, accordò loro piena e intera libertà di trafficare in perpetuo ne' suoi stati senza pagare nessun diritto, coll'aggravio dal lato dei Genovesi di somministrare a qualunque inchiesta cinquanta galere equipaggiate ed armate in guerra, senza che l'imperatore fosse ad altra spesa tenuto che a pagare i soldati ed i marinai. Dovevano pur anche somministrare cinquanta galere vuote. È chiaro ed aperto che tal condizione non si poteva eseguire se non supponendo interessi comuni tra i Greci ed i Genovesi, un'alleanza ben rassodata, ed una continua pace-tra le due nazioni. Uopo era, per tenere in soggezione quel popolo sedizioso, avere la facilità d'impadronicsi di Galata alla menoma trasgressione, e per conseguente prendere delle disposizioni militari, avendo cura di sempre mantenerle.

Anzichè procedere in tal maniera, siccome richiedeva la prudenza, si lasciò che i Genovesi si rafforzassero in Galata ( la qual cosa dovevasi loro rigorosamente interdire ) e mettersi in condizione di resistere sulla terra, e forse di dettarvi la legge. Così stavan le cose quando Cantacuzeno dichiarò la guerra ai Genovesi. I Greci sdegnati al pari di lui, fecero dei sacrifizi. In breve tempo fu equipaggiata una flotta, e potè combinare le sue operazioni con quella dei Viniziani. Questi cercavano e trovavano nuovi alleati. Il re di Aragona aveva avuto frequenti contrasti coi Genovesi pel possedimento della Sardegna e della Corsica. Venezia congetturò ch'ei si determinerebbe facilmente contro gli eterni suoi nimici, nè s' ingannò nel suo calcolo. Egli mise ventiquattro galere a disposizione di essa repubblica. I Genovesi dal canto loro non perdevano tempo. Uno dei loro ammiragli prendeva la capitale di Negroponte. Sul principio d'autunno ( 1351 ) la flotta viniziana, composta di trenta galere e d'un gran numero di bastimenti di ogni grandezza, usciva da porti per andare a congiungersi a quella d'Aragona. Era comandata da Nicolo Pisani e Giustiniani. Il primo era allora tenuto per uno de' più valenti nomini di mare. Le due flotte unite facevano vela verso Gostantinopoli. Entrando nell' Arcipelago soggiacquero a una violenta burrasca, che disperse le galere. Nove, di cui

zeno pensava diversamente. Affaticare gli assa-

diati, balestrarli senza venire ad un fatto d' armi decisivo, prenderli per la fame, tal era il suo sentimento. Vi farono dispute nel consiglio, che hen presto divennero calde e pungenti; Pisani, fuor di se, giunse a trattare l'imperatore da vile. Tal contrasto era per i Genovesi quanto un'alleanza. Cantacuzeno si tenne obbligato di cedere. Per concorrere ud una impresa, cui disapprovava, fece unire insieme i due più grandi vascelli della sua flotta, che farono coperti di travi, e su queste si costrasse un torraccio a tre palchi, il quale dominava le mura di Galata. Ai due lati della torre vi erano alcune ale per ricevere, abbassandosi, delle tavole, e formare un ponte dalla torre alla città; ma essendo stata mal calcolata la distanza, non si è potuto usare di tal mezzo. Faseolato avea composto un'altra macchina sopra un vascello mercantile per lanciar materie combustibili. I preparamenti sulla terra consisterono in una unione di scale, di stromenti per abbattere le mura, di fascine per riempiere i fossi e abbrucciare le porte. Quando tutto fu pronto, la cavalleria e la fanteria s' inoltrarono sotto gli ordini di Emmanuela Asan, fratello della imperatrice Irene, il cui luogotenente era Fracaso. Al primo raggiornare doveva aver cominciamento il doppio assalto. I Genovesi apparecchiavansi a sostenerlo.

Avevano attirato i loro vascelli, cui tenevano attaccati con funi, onde non fossero condotti via, e sospesi in maniera da impedire agli assediatori di avvicinarsi. Inoltre disposte avevano, per difendersi, molte macchine. Cantacuzeno pernottò presso alla città con l'esercito. Vi erano in tutto trentadue galere. In quella stessa notte arrivò da Venezia un vascello con dispacci per Pisani. Il senato lo faceva avvertire della partenza di settanta galere genovesi mandate a liberar Galata.

Ecco il motivo d' un tanto considerabile socccorso. Il popolo di Genova, vedendo con gelosia un gran numero di samiglie divenir ricche e potenti, si sollevò, cangiò forma di governo, condannando parecchie di tali famiglie a perpetuo bando, e spogliando le altre dell'autorità per attribuirsela. Confidato aveva l'amministrazione degli affari a Boccanera. Ma sopraggiunta in quel mezzo la guerra co' Viniziani, il popolo si avvide che non ne poteva sopportare tutto il peso. Richiamò i ricchi, restituì loro gli onori e le dignità, di cui crano stati spogliati, e li supplicò di ripigliare la direzione del governo. Preferito avrebbero la vendetta; ma comprendendo che nella ruina dello stato sarchbero involti anch' essi, e che si coprirebbero di vergogna ricusando di soccorrer la patria, si arresero ai desi-

deri del popolo. Dopo avergli rinfacciato la stranezza della sua condotta, e la ingiustizia colla quale gli aveva trattati, soltanto perchè erano ricchi, annunziarono che si aggravavano di tutte le spese della guerra. Misero dunque in punto una flotta di settanta vascelli, e ne affidarono la condotta a Pagano Doria, il quale alla esperienza accoppiava la prudenza e il coraggio, ed era considerato per uno dei migliori capitani di quel secolo. L' avviso dell' arrivo di tal flotta colmò Pisani di terrore . e più che il tuono arrogante preso da lui nel consiglio, diede a conoscere quanto poco valeva. Il suo vantaggio , quello del suo paese e della sua gloria gli prescrivevano un aringo sicuro, ed era di contribuire con tutti i suoi sforzi, insieme co' suoi alleati, alla presa della piazza. I Viniziani cd i Greci padroni della piazza niente avevano a temere d'una flotta che non troverebba più al suo arrivo punti d'appoggio, e vedrebbe soltanto nimici sulle opposte sponde. Anzichè portarsi in tal guisa, Pisani non comunicò a Cantacuzeno l'avvertimento che avea ricevuto, e stelle appartato durante il conflitto; prendendo per altro una posizione calcolata in guisa da far credere che non ricusava di combattere ( quantunque si fosse posto faori del tiro di freccia, e che si riservava una scusa. L'ordine dato si eseguisce

alla punta del giorno dai Greci; malgrado le loro macchine mal costrutte, produssero alcun disordine tra i Genovesi. Ma non essendo la loro flotta sostenuta da quella dei Viniziani, ne tornarono inutili gli sforzi. Tarcaniota rilevò ana grave ferita, che lo costrinse a dipartirsi dal combattimento. L'imperatore faceva nel tempo stesso riempiere i fossi dall' esercito terrestre, e poggiare le scale; ma gli assediati, scorgendo che Pisani era inoperoso, e prevedendo dal lato del mare una facile vittoria, fecero una sortita dall'opposta parte, abbruciarono le fascine, le carra, le macchine, mentre i loro arcieri dalla sommità delle mura caricavano di dardi i Greci, che si ritirarono. Cantacuzeno, il quale operava soltanto a malincuore, perchè aveva biasimato la impresa, fece rientrare la sua armata, pentendosi, ma troppo tardi, di aver ceduto ad uno straniero che lo abbandonava al momento del pericolo, e ricusava di concorrere alla esecuzione di un progetto, che senza di lui non si sarebbe avverata. Nel giorno susseguente Pisani andò a prendere commiato dall' imperatore, il quale, tenendo che un silenzio sdegnoso valesse più d' una spiegazione, non richiese punto il Viniziano del motivo, per cui non era intervenuto nel giorno innanzi all' assalto. In quel breve e freddo intertenimento, il generale delle galere

di Venezia dichiarò soltanto ch' era richiamato dal senato. La indifferenza colla quale Cantacuzeno ricevette tal nuova fece vedere, che la valutava giustamente. Partì Pisani senza indugio, incontrò la squadra cui voleva scansare, non fuggi che a forza di vele, e riparò nel porto di Eubea.

. Nella sua famiglia e negli amici aveva Cantacuzeno nimici più formidabili che i Genovesi. Mentre egli combatteva questi, si apparecchiava contro di lui una guerra civite. S' ayvisava di aver lasciato Paleologo in Tessalonica nel mezzo di persone che gli fossero addette, perchè aveano combattuto sotto i suoi sten-, dardi; ma o avesse realmente mal corrisposto ai loro servigi, od esse avessero pretensioni troppo alte, erano malcontente, e poichè quegli per cui aveano fatto tanti sacrifizi non sapeva rimunerare, nè punire, si diedero parola di abbandonarlo alla prima occasione. Questa si presentò in Tessalonica. I cortigiani argomentavano con regione che un giovane principe di diciotto a vent' anni meglio amava di regnar solo, che di essere sotto tutela; che non poteva vedere senza disgusto assiso al suo fianco sopra un trono che doveva essere tutto suo, e cui teneva dai suoi antenati, un como privo d'ogni diritto a quel trono medesimo, e postovi dalla capricciosa fortuna. Cantaca-

Le-Beau T. XV. P. IV.

zeno freddo', prudente, riservato, di costumi nusteri e divoto, d'un'età provetta, doveva naturalmente sembrare al giovane Paleologo un incomodo tutore, il cui giogo si faceva sentire, ma giogo che divenir doveva insopportevole, se si arrivava a far considerare quel sopravvegghiante come un usurpatore. In quel periodo della vita, in cui sono vive e più profonde le impressioni, e Insciano traccie inde-Jebili, il figlio di Andronico non ne avea ricevuto che di terribili intorno a Cantacuzeno. Gli era stato, per oltre a sei soni ( dal decimo anno al decimosesto ) raffigurato come un assassino che volesse scannare lui e sua madre, e regnare a qualunque costo. L'imperatrice, il grau duca, il patriarca Asan, succero di Cantacuzeno, lo calunniavano sempre innan-i zi al giovane principe, e lo dipingevano co' più odiosi colori. La testimonianza d'una madre e d'un patriarca ereno senza dubbio del più gran peso per un giovine inesperto. Questi fatti incontrastabili faceano conchiudere che Paleologo amar non poteva davvero il suo tutore. I cortigiani sono valenti nei loro calcoli, e di rado s'ingannano; procedendo con avvedutezza e prodenza, aggiungono lo scopo. Era facile scandagliare le disposizioni del principe. Salle prime si finse il più appassionato interesse per la sua persona ; si fecer le viste di

compiangerlo che susse privato del supremo potere, che per diritto di soccessione gli apparteneva; che invece di regnare in Costantinopoli senza rivale, fosse confinato sulle frontiere dell' impero e presso ai nemici dello stato. Coteste insinuazioni, anzichè venir ributtate, furono accolte; destarono l'attenzione, svilupparono un sentimento ch' era tenuto compresso. Tali effetti tralussero appena prodotti. Si lasciò da parte sin d'allora qualsiasi riguardo, e si parlò chiaro più francamente. Il cralo, nimico di Cantacuzeno, si unirebbe assai volentieri con Paleologo: quelli poi che facevano tali osservazioni e davano tali consigli, erano intieramente addetti al giovane principe. Al primo cenno si armavano in di lui difesa. Il figlio di Andronico credette ad essi tanto più facilmente, quanto che lusingavano la segretasua inclinazione : accordò loro tutta la confidenza, e sovente, s' intertenne con essi intorno a tale progetto.

Ma da presso aveva un esploratore, che quantunque fosse stato uno de' più gran nimici di Cantacuzeno, lo incomodava. Egli, era Andronico Asan. La fortuna collocando il genero di lui sul trono, aveva appagato la sua ambizione. Egli potea tutto perdere in un cangiamento, e niente guadagnarvi. Nonera possibile per lui nessuna vicenda favore-

646 GIUVANNI PALEOLOGO E CANTACUZENO. vole, perchè si trovava il più che potea vicino ad un trono, su cui non doveva mai salire. Non potendolo sedurre, uopo era allontanarlo. Se ne concertarono i mezzi con una felice destrezza; e ciò fu di confidargli quanto accadeva. Fu preso in disparte; si aveva a dirgli un segreto di somma importanza sotto sigillo di giuramento, e s'ei giurava di non mai rivelarlo. Com' egli fece la richiesta promessa, gli fu confideto che il giovane imperatore trattava con Stefano per far la guerra a Costantinopoli, ma siccome il cralo era sospettoso, voleva un ostaggio della fedeltà di Paleologo, dichiarando che gli farebbe tugliare la testa, se il principe maneasse ai suoi impegni depo avere conchiuso il trattato. L'ostaggio era Audronico Asan. Il trono d'interesse, ed il mistero, coi quali fu fatta la confidenza, non permettevano di dubitare nè del zelo, nè della sincerità di quelli che in tal foggia si esponevano per guarentire Asan dalla morte. Egli fo così compiutamente uccellato, che dimandò consiglio agli amici. Questi gli risposero che il più sicuro partito era di partir sollecitamente per Costantinopoli. Soggiunsero che il tempo incalzava, perchè il cralo, per rendere irreconciliabili i due imperatori, dimandava che gli fosse consegnato, e che dipendendo la conclusione da

questa sola condizione, era probabile che la domane s'impadronisse di lui. Partire senza indugio, recarsi alla capitale, avvertire Cantacazeno, e salvare lo stato, tal era la condotta cui gli consigliavano di seguire. Asan atterrito s'imbarcò quella stessa notte per Costantinopoli. Il progetto era ben concertato, e l'esito ne doveva essere infallibile, se gli affari fossero stati più avanzati. Era un colpo da furbo l'avvertire l'imperatore, quand'egli non avesse più tempo di mettersi in difesa. Come Asan uscì di Tessalonica, i congiurati ebbero libero il campo. Ottennero da Paleologo che si mandasse un'ambasciata al cralo di Servia per iodurlo a collegarsi contro l'usurpatore. Stefano accettò la proposizione con trasporti di gioja. Promise tutti i soccorsi ne-cessari per restituire il trono al priucipe, avendo cura nulladimeno di stipulare alcune condizioni vantaggiosissime per lui. Fece grandi apprestamenti, contando sopra una parte delle provincie dell'impero. Così stando le cose, Asan rendeva conto a Cantacuzeno. Questi costernato a tali nuove, comprendeva che era necessaria la sua partenza per sedare sino dalla sua origine una nuova guerra civile più pericolosa della prima, poichè un partito ora sostenuto da un principe potente, che già si era impadronito di parecchie cittadi impor-

tanti. Ma non poteva nè levar nuove truppe, nè stornar quelle ch'erano in piedi, e che appena bastavano per tenere i Genovesi in soggezione. Imbarazzato, andò a trovare la imperatrice, la informò della congiura, e mostrandole che gli era impossibile di recarsi in Macedonia, la pregò di sostituirsi a lui presso a suo figlio, e di usare di tutta la sua autorità per rattenere il giovine principe sull'orlo del precipizio. Egli ha diligentemente conservato il discorso cui tenne alla principessa, e siccome vi si scorge uno strano mescuglio di sentimenti opposti, crediamo che giovi presentarne alcuni tratti che serviranno a fissare il giudizio che si deve formare di questo principe, dietro a lui medesimo, perocchè non facciamo che trascriverlo. - « Un pernicioso genio ven-« ne a turbare il nostro riposo ( dic'egli alla a imperatrice Anna ) e suscitar calunniatori k non meno pericolosi che i primi. Hanno « fatto uso d'actifizio per insinuarsi nell'ania mo dell' imperatore tuo figlio; l' hanno pera suaso a non fidarsi di me come d' un tradi-« tore, benchè io l'ami con sincerità pari alla a tenerezza, e non dimentichi niente non solo « per conservargli l'impero, una per restituira glielo in uno stato più fiorente che non to « sia mai stato . . . Io disperderei i faziosi e Li costringerei a nascondersi sotterra, non

« colla mia presenza, ma col solo rumore del-· la mia marcia, se non fossi occupato con-« tro i Latini. Imperò ti prego di aver la bon-« tà di andare a Tessalonica per soffocar quesa guerra, rappresentando all'imperatore

a tuo figlio il torto che si fa volendo rovinare « colle armi un impero, del quale sarà in

« breve padrone assoluto. Imperocchè glielo « avrei consegnato, se le due ultime guerre

a non mi avessero forzato a ritenerlo, ed avrei

a preso l'abito di monaco, che ho in animo a di prendere in qualche tempo. (1) » - Anna fece a Cantacuzena dolci rimproveri ( questa è l'espressione, di cui si serve ) che, malgra-

do le sue istanze e le convenzioni fatte, anzichè ricondurle il figlio, lo avesse l'asciato in

<sup>(1)</sup> Stor. di Cautacuz. L. 4. c. 27. Noi facciamo os--servare alcune espressioni, le une delle quali sono piut-Aosto d'un millantatore che d'un religioso; dappoi che scrive il monaco Giosafat, e le altre preparano di I-ntano alla catastrofe, e sono ivi per non lasciar dubbio sulla libertà colla quale si deve discender dal trono. Il rumore dei suoi passi non aveva fatto nasconder sotterra · il cralo, che si univa con Paleologo e allor allora ripigliato aveva Edessa. Il mezzo di render Palcologo padrone assoluto dell'impero, non era acclamando Emmanuele imperatore : e se vediamo il padre far incoronare suo figlio, che penseremo noi della sua sincerità? Crederemo forse che niente dimenticht per restituire il trono al figlio di Audronico:

Tessalonica nel merzo d' nomini corrotti, malcontenti, che gli potevano dare soltanto cattivi consigli. Rimproveri ch' erano meritati, a forse si conoscerà in progresso il motivo pel quale Cantacuzeno non avea mantenuto la sua promessa.

L' imperatrice s' imbarca senza indugio. Trovò le cose assai inoltrate, l'alleanza conchiusa con Stefano, il principe nella vicinanza di Tessalonica, colla principessa sua moglie, che faecvano tutti gli sforzi per ottenere da Paleologo un'aperta rottura con Cantacuzeno. La paura che avevano di quest' ultimo, dic'egli medesimo, faceva che adoperassero ogni maniera di cortesie per guadagnare il giovane imperatore, e fargli credere che avessero un gran zelo pel di lui servigio. La presenza dell'imperatrice dissipò la fazione come una tela di ragno; al di lai cospetto Paleogo rientrò nel dovere. - « Ella si abboccò col cralo e e con Elena, e dimostrò loro la grande in-« giustizia che commettevano, procacciando di e eccitare una guerra civile tra i Romani, « contro la fede dei giuramenti, e gli assicurò « che una perfidia tanto rea non mancherebbe a di attirare sopra di essi i folgori del cielo. . -I suoi discorsi ebbero tal forza sull' animo loro, che si ritirarono pieni di confusione e di vergogna. (Stor. di Cantacuzeno 1. 4, c. 27.) Egli non avea fatto tralucere alcuno di quei sentimenti alla presenza di quest' uomo, del quale aveva paura, nella conferenza di cui abbiamo reso conto. Per paura egli conservava le sue conquiste, e nienté voleva restituire. Non abbiamo alcun oggetto di comparazione per confrontare il racconto di Cantacazeno sulla congiura di cui orora abbiamo reso conto dietro la sua testimonianza, perchè non ne parla verun altro storico. Comunque fosse grande la sua sommessione, Paleologo nondimeno dimandò le città di Aina e di Calcidica, le quali Matteo possedeva. Il suocero suo trovò tal dimanda assai stravagante, meravigliando che il genero, il quale tra non molto dovea vedersi - « possessore pacifico di tutto l' impero, « fosse capace di si fatta bassezza, di voler « essere governatore di piazze sì poco rag-« guardevoli. » - Cantacuzeno, quantunque si lamentasse in tal guisa, non osò negare il giovane principe, il quale non avendo niente meno che la certezza di tutto possedere un giorno, voleva forse una parte di questo tutto, e poteva non curarsi della preferenza, in virtù della quale non avava nessuna parte al governo, mentre ve ne avevano i figli di Canaacuzeno. La imperatrice, ristabilita in ta guisa la tranquillità, ritornò a Castantinopoli.

Pisani fuggiva rapidamente dai Genovesi, come abbiamo riferito, e cercava un asilo in

Negroponte. Pagano Doria ve lo incalzo, e per impadronirsi di quella città fece ioutili sforzi. Fu obbligato a rimbarcarsi per andare a Galata. Avendo afferrato ad Eraclea, città di Tracia, vi passò la notte, e rimessosi in mare nel giorno susseguente, i venti lo rispinsero nel porto, dond'era appena uscito. I marinai scesero a terra, e si dispersero per le paludi a raccogliervi dell'erbe. Gli abitanti ne uccisero due. Tutta l'armata dimandò di vendicare la loco morte. Doria, tutto intento ad adempiere la sua commissione, la quale nou era niente meno che di assediare Costantinopoli, adopera di calmare i soldati, e fa loro vedere che la presa di Eraclea non era facile; che gli abitanti potrebbero trarre prontamente soccorsi dalle città vicine; che ciò era un tradire gl'interessi della repubblica, la quale uopo aveva di tutte le loro forze contro la capitale dell' impero. Tali rimostranze non produssero altro effetto che di aumentare il desiderio dei Genovesi. Fu anche veduto il capitano Martin de Moro farsi innanzi per aringare l'armata : denunziò il generale come un traditore venduto a Cautacuzene (il quale ne conviene) e citò il cancelliere a ricevere le sun dichiarazione, onde metter Doria in giudizio quando si vitornasse a Genova. Il generale, temendo di essere convinto e giustiziato, permise l'as-

salto. All' istante l' armata esce dai vascelli, e si sparge intorno alle mura. Queste erano in cattivo stato dalla parte di terra, perchè non si aveva creduto che la città dovesse venir assalita da quel canto. Gli abitanti, sorpresi, corsero troppo tardi alle armi. Gli assediatori se ne impadronirono senza grandi ostacoli. Cantacuzeno dice che avea mandato una flotta in soccorso di Eracle»; che Niceforo, suo genero, governatore della Tracia, vi condusse della truppe cui comandava in persona; finalmente che il despoto Emmanuele Asan, fratello della imperatrice Irene, vi mandò dei soldati da Bizia. Malgrado tanti rinforzi, Eraclea fu presa. Essendo stato improvviso l'assalto, e cagionato da un accidente, egli è probabile che tutti que' soccorsi non fossero arrivati che per effetto della prudenza dell'imperatore, il quale d'altronde parla soltanto degli abitanti nel suo racconto, quantunque dica che, malgrado queste truppe, i Genovesi si resero padroni di Eracleu. Al momento del saccheggio si unirono i cittadini sopra un punto, apersero una porta acciecata, e fuggirono verso un corpo di cavalleria che sopraccivava. I principali furono presi colle mogli, coi figli e colle loro ricchezze, e condotti a bordo. Dopo la loro spedizione, i Genovesi murarono in porte dalla carte di terra , e lasciando una guarnigione

volta.

Dopo la partenza di Pisani, Cantacuzeno avvisato degli sforzi della repubblica e della partenza della flotta, avea fatto degli apprestamenti per meltere Costantinopoli in istato di difesa. Per ordin suo uscirono dall' Eptascalo i vascelli equipaggiati per l'assedio di Galata: le mura che cadevano in rovina, furono riparate, si alzaron quelle ch' erano dalla parte del mare , dalla porta Eugenia alla porta di Legno, si scavò un fosso largo e profondo; finalmente fu vietato agli abitanti di uscire dal ricinto, e si raccolsero le troppe sparse nelle vicine provincie. L' inseguimento di Pisani, la presa di Eraclea, diedero il tempo necessario per prendere tali disposizioni, e quando la flotta si presento, si era in punto per ben riceverla. Doria pon tardò ad avvedersi che qualunque assalto sarebbe imprudente e pericoloso; ma Martino de Moro, cui la

presa di Eraclea inebbriato avea d'allegrezza, asseriva che altrettanto facile era quella della capitale. Egli adoperò a far che i suoi compatriotti pensassero nella stessa maniera. Doria dimostra quento folle sia tale impresa, quanto i mezzi dei Genovesi sian diversi da quelli dei Greci ; le forze terribili di questi nel numero, nei trinceramenti, nelle armi e nelle munizioni, finalmente quanto sieno incontrastabilmente superiori. - « Inoltre, dice tera minando di parlare, sappiamo che acquistan a forza dalla presenza dell' imperatore, il quale « non cede a nessun altro nè in scienza, nè in a prudenza. . - L' imperatore, sendo egli stesso del sentimento dell' ammiraglio genovese, tenne che da storico fedele riportar dovesse questo elogio, il quale non fece una grande impressione sull'animo di Martino de Moro. Durando nella sua opinione, fec' egli tuttociò che stava da lui per decidere l'assalto della città, e persuadere ch' era facile il prenderla. Doris, o per convincerlo, o per timore di una denunzia, comanda alle truppe di prender le armi, e fa che si accostino alle mura. Come i Genovesi le scorsero coperte di soldati, e lo spazio immenso che separava la porta di Legoo dalla porta Eugenia, piena d' infanteria, di cavalleria, d' nomini leggermente armati, convennero che il consiglio di Martino erafperi-

ti rientrarono nelle loro case. Vi erano in Ga-

lata molti prigionieri condotti da Eraclea, e obe languivano, non potendosi riscattare. Filoteo, loro vescovo, li visitava ogni giorno, e conferiva coi loro padroni. Le sue congnizioni, la virtù sue e la gran pietà lo rendevano venerabile, e lo facevano ben accogliere dai Genovesi. A forza di preghiere, ottenne per una somma mediocre la libertà di quei prigionieri, e gratuitamente quella dei poveri. Poscia indusse l'imperatore ad esentare dalle imposizioni le città dal nimico saccheggiate, come Eraclea e Sozopoli.

Pisani recato si era da Negroponte a Venezia. Persuase la repubblica ad occuparsi senza dimora d'un armamento capace di resistere ai Genovesi. Dou Pedro IV, re di Aragona e di Catalogna, mandò ventissi galere per suo contingente. Questo principe avea da vendicare degli antichi insulti; e se la sua potenza adeguato ne avesse il risentimento, Genova era spacciata. Sapendo quanto le rivalità tra i gemerali nuocciano al buon successo di una impresa, diede ordine positivo al suo ammiraglio di ubbidire a Pisani, e di eseguirne, senza pensarci, tutte le prescrizioni. L'arrivo della squadra catalana fece ascendere il numero totale dei vascelli componenti la flotta viniziana a settanta, tutti ben armati e ben equipaggiati. Pisani, sebbene alla guida d'un' armata più

numerosa e più formidabile di quella de' Genovesi, non osò per anche di dar battaglia (1), malgrado le istanze dei Catalani. Cantacuzeno mandava a pregarlo di venir a partecipare dell'onore del combattimento che si apparecchiava. Egli si lasciò più volte rinnovare l'invito senza giudicare opportuno di andarvi. Finalmente comparve nell'isola del Principe, isola deserta, situata presso a Costantinopoli. Lasciò riposare due giorni i suoi soldati, e partì nel terzo per entrare nell'Eptascalo, unirsi colle galere dei Greci, e prepararvisi al combattimento. Doria si teneva sulla costa di Calcedo-

(1) Dobbiamo avvertire che gli storici non si accordano intorno Pisani. Cantacuzeno particolarmente lo rappresenta come un generale più prudente che valoroso, più timido che prudente, e più vile che timido. La storia della repubblica di Venezia del conte Daru, dà tutt' altra idea di questo ammiraglio, cui non vuolsi confondere con Vettore Pisani, il cui luminoso valore non su mai richiamato in dubbio, malgrado la ingiustizia della sua patria, È inutile osservare che, se consultinsi gli storici di Genova sulle battaglie dei Dardanelli e di Cagliari, l'opinione che ci formeremo dietro il loro racconto riceverà molte modificazioni dal leggere le stesse battaglie uegli storici di Venezia. Il lettore si trova nella posizione di Enrico IV. il quale udendo aringare due avvocati l'uno contro l'altro, trovava che colui che parlava aveva ragione. Quantunque seguiamo gli autori bizantini, allorche le nostre ricerche ci sanno conoscere che sono in contraddizione, lo facciarro osservare.

nia, dirimpetto alla capitale dell' impero. Era suo intendimento d'impedire la unione della flotta del suo rivale con quella di Cantacuzeno. Tutti i giorni esercitava le truppe, onde man-tenerle in lena. Opponendosi la forza delle cor-renti alla mossa che avrebbe dovuto fare per impedire ai nimici il passaggio, l'entrata del porto si trovò libera al loro arrivo. Egli sperava che alcuna procella combattesse per lui, e poco mancò non fossero i suoi voti esauditi. Prima di giungere al porto, gli alleati lottaro-no contro una burrasca, e furon gettati sopra alcuni scogli che servono come di dighe alle mura di Costantinopoli costrutte da quel lato. Costantino Tarcaniota, generale delle galere greche, venne in soccorso della flotta colla sua e la disbrogliò. I Genovesi, dovendo lottare ad un tempo contro i venti ed i nimici, si ritirarono verso Galata. L'agitazione del mare contrariando le loro mosse, gettaron l'ancora in un sito detto Bracofago, pieno di rupi a fior d'acqua, fermarono fortemente i vascelli, e arrivarono a renderli come immobili cittadelle. I Viniziani ed i Greci, conoscitori di que' tratti d'acqua, combattevano con precauzione ; ma i Catalani, spinte le loro galere, ne spezzaron parecchie contro gli scogli. Alcuni, trasportati dall' onde, diedero col fianco ne' vascelli genoves i, e furono assai malconci. « L' urto fu vio-

630 GIOVANNI PALEOLOGO E CANTACUZENO, lento, e sostenuto con intrepidezza. ( Daru; stor. a di Venezia t. 1, p. 547 ) Le flotte di quat-« tro nazioni combattevano al cospetto della « Europa e dell' Asia. Sull' annottare, sci ga-« lere greche presero la fuga senza essenvi for-« zati da verona circostanza, che l'acesse pena dere la vittoria in favore del nimico. I Vi-« niziani ed i Catalani non si meravigliarono · troppo di quella defezione. La notte era ina cominciate, e la battaglia continuava tra ses-« santantanove galere da una parte e sessanta-« quattro dall' altra. Le forse erano pressochè « pari, dicendosi che i vascelli genovesi allora a superavano in grandezza quelli delle altre · nazioni, » - Cantacozeno ha gran cura di passare sotto silenzio la foga dei Greci. Senonchè, quanto ai risultamenti di questa famosa battaglia dei Dardanelli, accaduta nel giorno 13 febbrejo 1352, va presso a poco d'accordo cogli altri storici, non volendo contuttocio lasciar l' onore della vittoria ai Genovesi, ai quali totti convennero di accordarlo, perchè rimasero nella loro posizione. Essa sarebbe dubbiosa, o a dir meglio sarebbe un bel niente, se se ne giudicasse dagli effetti, dal male che l'una e l'altra parte si fecero. - « Quando il giorno venne « a rischiarare quella scena di carnificina ( Da-« ru, loc. cit. p. 548. ) si vedeva il mare co-· c perto di ruttami , pressochè tutte le galere

disalberate, tredici yascelli genovesi impigliati sulle spiaggie vicine; sei erano stati strascinati verso il mar Nero: altri erravano sulle onde, abbandonati dai loro equipaggi. Ciascuno dei due partiti intese che parecchie delle sue galere erano cadute in potere del nimico, riconoscendole nella fila opposta. Se ne cercavano altre inutilmente cogli occhi; erano atate inghiottite. La flotta genovese era scemata di tredici galere; gli alleati ne avevano perduto il doppio. Quattordici, vascelli viniziani, dieci aragonesi, ed i due greci che non avevano preso la fuga, erano stati presi, abbruciati o sommersi. Gli Aragonesi fecero . prodigi di valore. I Genovesi competarono la vittoria con torrenti di sangue patrizio, pera chè dicesi che perdettero settecento nobili in quella terribile battaglia. Pisani fece vela in a quel giorno medesimo per uscire dai Dardanelli; la qual cosa obbligò tosto Cantacuzeno a distaccarsi dalla triplice alleanza. » - Cantacuzeno nella sua narrazione accusa formalmente Pisani di vigliaccheria. - « Anzichè battersi nel a giorno susseguente ( dic'egli ) siccome vo-« leva l'imperatore, si ritirò in una rada, presa so ad un luogo rinchiuso, detto Terapea. Il a principe lo esortò inutilmente; la di lui ostia natezza resisteva alle più invincibili ragioni; « e quantunque non avesse altra scusa per sot« trarsi al combattimento, che una leggera in-« disposizione che gli era rimasa da un' antica « ferita, restò inflessibile. Il generale dei Cata-« lani non era meno remmaricato vedendo che « la viltà lo privasse della gloria d'un vantag-« gio tanto importante. Egli contuttociò si scua sava allegando che aveva ricevuto un ordine « espresso di ubbidirgli, e niente imprendere « senza il suo consenso. L'imperatore ricono-« scendo l'ardor generoso che lo trasportava , « si sforzò di accrescerlo co'suoi discorsi , e a adoperò a smuovere auche Nicolò Pisani; ma « questi persistè fermo nella sua viltà , e fu « inoperoso per un mese intero (1). » - Si scorge che vi è una differenza totale nei due racconti, non una contraddizione. Cantacuzeno asserisce che Pisani non volle far niente per un mese, e lo accusò di viltà. Gli altri storici dicono che diloggiò nello stesso giorno del conflitto. I rimproveri degl' imperatori erano così

<sup>(1)</sup> La conclusione comme ai due racconti si è che Nicolò Pisani non si condusse cen leslità. Nè meglio si portò dipoi; e la misura cui prese riguardo ad esso la repubblica di Venezia prova, ch'ella teneva di floverlo rimproverare. Prese da lui motivo di decretare, che in avvenire qualsiasi conandatte supremo delle truppe navali sarebbe accompagnato da quattro provveditori per consigliario. Nel combattimento navale di Cagliari, Pisani fece gettari in mare tutti i prigionieri.

fondati in quest' ultima supposizione, come nella prima, e lo sparire nel giorno stesso gli dava il diritto di pronunziarli. È necessario ricordarsi che, tra quanti descrissero la battaglia dei Dardanelli, Cantacuzeno è il solo che sia stato attore e testimonio nell' avvenimento. Pisani ritirandosi lasciò nell' ultima privazione parecchie migliaja di Aragonesi, della cui sorte non si prese alcun pensiero. Gli abitanti di Costantinopoli somministrarono ad essi e viveri e abiti. Più di duemila furono costretti a rimanere nella capitale per difetto di vascelli.

I Genovesi, non vedendo più comparire nissun Viniziano, si prepararono a nuove spedizioni: mandarono a chieder soccorsi ad Orcano, facendogli le più vantaggiose offerte. La fedeltà di questo principe verso il suocero non fu al coperto dalla seduzione. Adducendo motivi di lamento contro la repubblica di Venezia, prese il partito de' suoi nimici, senza punto curarsi della loro alleanza con Cantacuzeno. Diede loro un corpo di cavalleria e di fanteria, cui li Genovesi collocarono sulla spiaggia opposta a quella di Costantinopoli. L' imperatore, accompagnato da Giovanni Paleologo, che tornava da Gostantinopoli, mise in mare dei vascelli e fece stimolare Pisani (1) ad assalire i Geno-

<sup>(1)</sup> Forzato di seguire la narrazione di Cantacuzeno,

vesi. Ma invece di farlo, questo amusiraglio propose di costruire sulla costa alcune macchine per rispingere i Genovesi quando si presentassero: ciò era lo stesso che perdere tutti i vantaggi della posizione, e rinunziare alla guerra, offensiva. Poncio di Santa-Pace; generale dei Catalani, non potè dissimulare lo sdegno a cui lo moveva la condotta dei Viniziani; egli si corrocciava al vedersi forzato d'ubbidire ad un nomo, cui trovava tanto spregevole. Dal fupore cadde in una malattia che lo condusse alla, tomba. Ebbe a successore Bonana di Scalta. Pisani abbandonò il suo posto per andare a Costantinopoli. I Genovesi temendo che volesse fare un tentativo sopra Galata, lo seguitarono. Cantacuzeno vedendo che era questa una nuo-. va occasione di vantaggiosamente combattere, gli sece a tal effetto nuove istanze; ma l'ammiraglio, costante nelle negative, non ascoltò l'imperatore. Il quale allora s' indirizza al generale: catalano, che gli risponde di essere dello stessosuo sentimento, e di trovare pur egli inesplicabile la condotta di Nicolò; ma che le leggi

dobbiamo supporre che Pisani fosse vicino, e non si volesse. battere. Gli altri storici fanno che sparisca, e non ne parlano, più se non quando si tratta della battaglia di Cagliari l'anno sosseguente. L'imperatore non ha potuto inventare tutte le particolarità che ci porge. La inesattezza consiste piuttosto in volontarie ommissioni che in fatti finti.

del suo paese punivano severissamente la disub-Didienza, e che sarebbe esposto a tutto il loro rigore, se combattesse senza l'assenso dell'ammiraglio. Se riportava la vittoria, non iscappava dal supplizio; s' era vinto, un doppio obbro-, brio sarebbe il suo destino. In quel mezzo sopraggiunsero tre vascelli catalani, carichi di truppe fresche. Cantucuzeno ne approfittò per, tornare alle sollecitazioni. Nicolò Pisani, volendo che le sue opere andassero d'accordo coisaoi discorsi, e non lasciare nessun dubbio sulle sue intenzioni, abbandonò il suo posto, e facendo il giro della cittadella, passò dalla porta Eugeniu a quella di sunta Barbara, donde, non si poteva nè assalire, nè combattere per la violenza delle correnti. Egli si traeva dietro la flotta aragonese, sottoposta ai suoi ordini. L'im . peratore, che conosceva il pericolo di quella: stazione, per le grossissime pietre che vi erano. state gettate onde impedire l'arrembaggio da quel lato, crede necessario di avvertirne Pisani. Questi rispose asciuttamente che la sperienza: cui aveva del mare gli dava il diritto di comandarvi, e che sapea ciò che faceva. Cantacuzeno, spazientato di tale pertinacia, ordina a Tarcaniota di mettere i suoi vascelli al sicuro, la qual cosa egli fece all'istante. Sorse nella notte una burrasca che ruppe sette galere, e: disperse le altre. Si durò fatica a salvare le

chè fermarono la pace con Venezia, dopo aver-

la hattuta.

Gli elementi della guerra civile fermentavano di nescosto. ( an. 1352-1353. ) Giovanni Paleologo portava un odio particolare a suo cognato Matteo Cantacuzeno. La sua sommessione verso la imperatrice Anna, innanzi a cui deposte aveva le armi, tostochè s' era ella fatta vedere, lo faceva trattare da faucinllo o da scolare. Si rinvenne la maniera di fargli conoscere le burle alle quali era bersaglio per tal motivo; di rammentargli le grandi risoluzioni che aveva prese, e che si erano dileguate all'aspetto di una donna. Eran queste altrettante ferite all' amor proprio di un giovine, le quali la riflessione dovea sempre avvelenare. Prima di andare da Tessalonica a Costantinopoli, egli avea voluto recarsi in Didimotics. Arseno Zamplacone gran-papia, e Tarcaniota protostratore, che comandavano in quella città, non ignorando i trattati che il giovine principe avea conchiusi col cralo, fecero un passo che non gli poteva che riuscire ingiurioso; cioè di mandare a chiedere a Cantacuzeno se approvava che ricevessero suo genero. L'imperatore comandò nd essi di fargli quell' accoglienza che i sudditi devono al sovrano. Dopo essersi alquanto trattenuto in Didimotica, andò a Costantinopoli, e non abbandono il suocero nel corso della guerra contro i Genovesi. Cantacuzeno, a cui era stato reso conto della mala intelligenza che re-Le. Beau T. XV. P. IV.

gnava tra Paleologo e Matteo, ne volle conoscer la causa e rappattumarli. Ordinò a Matteo di venirlo a trovare, e ritenne presso di se Paleologo. Inteso Matteo a fare alcune disposizioni nella città di Andrinopoli, di cui poc' anzi aveva preso possesso, differi di mettersi in cammino, ed il giovane imperatore, annojato di aspettarlo, ottenne la permissione di andar a visitare il suo appanaggio, al quale Cantacuzeno aveve aggiunto Didimotica. La imperatrice Elena, ed Emmanuele il più giovine de' suoi figli, lo accompagnarono. Prima di partire, predicò la pace a Paleologo, gli raccomando di non pigliare le armi contro suo cognato; gli disse che avrebbe fatto assai meglio di aspettare il suo arrivo che di avere tanta impazienza, come se la sua partenza fosse così necessaria, e lo prego di niente imprendere sino a che la imperatrice sua madre si fosse recata a Didimotica per terminarvi la contesa, o riconciliare i due cognati. Però Cantacuzeno non ignorava qual imprudenza si fosse il lasciar partire Paleologo. Non ebbe fermezza abbastanza per ritenerlo, e gli costò cara tal debolezza.

Era talmente persuaso del pericolo, che lo fece seguitare dall'imperatrice Irene, accompagnata da Filoteo vescovo di Eraclea, da Metrofane vescovo di Melenica, prelati commendevoli del pari per eloquenza e pietà flualmen-

te da Giovanni Filè, nomo d'illustre nascimento, e che si era ritirato dal mondo per non pensare che alla sua eterna salvezza. L' imperatore lo fece uscire dalla solitudine, onde contribuisse alla riconciliazione dei due principi. Con tale scelta Cantacuzeno voleva far conoscere ch' ei desiderava la pace piuttosto che valersi dei mezzi più propri a farla, o almeno impedire la guerra. Schiavo della opinione, non la perdeva mai di vista, e nei motivi che lo facevano adoperare, essa sempre aveva il primo luogo. - « La intenzione di Cantacazeno ( dice « egli medesimo ) era che quegli uomini pii « attendessero coll' imperatrice alla riconciliazione dei giovani principi, o che almeno fosse-« ro testimoni della equità colla quale ella si a porterebbe co' suoi figli, per potere un gior-« no confondere la calunnia, se mai accadeva « che la contesa avesse un altro esito da quel-« lo ch' ei ne aspettava. » - I commissary ebbero un sì assoluto potere, che potevano pronunziare definitivamente sulle contese dei due cognati, a patto nondimeno di non mutar punto ciò che trovasero stabilito, e di lasciare al giovane imperatore Didimotica e le città cui gli aveva accordate, senza che potesse ingerirsi nell'amministrazione delle altre, nè molestare Matteo suo cognato nel reggimento di quelle che gli erano state affidate, dal quale sarebbe

640 GIOVANNI PALROLOGO E CANTACUZENO. sempre rispettato ed onorato come suo sovrano, benchè non rendesse conto della sua amministrazione a verun altro che all' imperatore suo padre (1). Arrivati a Didimotica, eseguirono puntualmente le istruzioni ricevute, e parve che Peleologo fosse favorevolmente disposto, perchè fece le promesse che da lui si esigevano con una facilità che doveva dare sospetto. Quando fu pregato di sottoscrivere quella di non molestare il cognato nel possesso del suo governo, rispose che acconsentiva di fare quanto il suocero ordinava, ma che non voleva obbligarsi con uno scritto. L' imperatrice ed i vescovi gli rimostrarono caldamente, che tale rifiuto lo rendeva sospetto. - « Ma', qualunque « rimostranza gli potessero fare, presistè nela la sua ostinazione; e fece loro a bastanza conoscere che non si contenterebbe dello stato a presente della sua fortuna. Quindi tornaroe no indietro senz'averlo potuto piegare. » -Ecco Cantacuzeno bene e dovutamente avvertito. Sappiamo da lui stesso le misure pronte e vigorose ch' è per prendere senza dubbio per soffocare quel germe di guerra civile prima che

<sup>(4)</sup> Stor. degl' imperat. Giovanni Paleologo e Giovanni Cautacuzeno ( di quest' ultimo ) l. 4, e 32. Abbiano cura di riferire le espressioni proprie di Cantacuzeno come documenti delia causa di cui ben presto il lettore è per esser giudice.

si sviluppi. - « Giudicò dalla relazione dei commessarj, che l'imperatore sun genero fosse a inasprito all' estremo contro Matteo suo co-« gnato, e che ridondar ne potessero fastidioa sissime inimicizie, s'egli stesso non andava a a toglierne il più leggero pretesto. » - Era questo difatti il mezzo migliore, ma uopo era non dilungarne punto l'esecuzione. Egli che aveva commesso un grave errore lasciando partire troppo prontamente il genero, ne commise un altro parteudo troppo tardi. Mentre si preparava, come dice egli medesimo, a mettersi in viaggio, Paleologo operava. Gli amici del succero suo lo pressarono di premier le armi, affermando che non vi era cosa più facile che mettersi in possesso del supremo potere, purchè assalisse Matteo immediatamente, e senza dargli agio di rafforzarsi. Adottò questo consi-glio, prese le armi, s'impadroni delle città di Cantacuzeno, a parecchie delle quali piaceva mutar padrone. Il presidio del forte Zampè si congiunse alle sue trappe. Egli marciò alla volta d'Andrinopoli, dove Matteo risiedeva. Lo accolse il popolo con gioja, e tutte gli aperse le porte ; la qual cosa potrebbe far congetturare che Matteo, dietro l'esempio di suo padre, non sapesse nè farsi amare, nè temere. Udendo che Paleologo si appressava, trasportar fece delle provvisioni nella cittadella, e vi

GIOVANNI PALEOLOGO E CANTACUZENO si ritirò con suo zio Niceforo Cantacuzeno sebastocratore, e le persone di alto affare che aveva a canto. Mandò incontanente un corriere à Cantacuzeno per avvisarlo ch'era assediato dall'imperatore suo genero. Questi, che voleva prevenire l'arrivo del suocero, incalzò l'assedio della cittadella. I soldati si davano il cambio; misura che impediva di perdere un solo istante. Il popolo non si contentò di secondarli; fù sì sfacciato che offese Matteo con pungenti burle, ed alcuni pur anche gli fenero i più crudeli oltraggi (1). Cantacuzeno parti questa volta senza differire, e appena ricevuti i dispacci di suo figlio. Conduceva seco delle truppe greche, alcuni Turchi mandatigli da suo genero Orcano, e circa trecento Catalani abbandonati da Pisani, e che aveano preserito di andare agli stipendi dell'imperatore; che di tornare al loro puese. Quando Paleologo intese che il suocero si avanzava verso Andrinopoli, non avendo forze a bastanza per resistergli, parti da

<sup>(4)</sup> Stor di Cantac. 1 4. c. 53. Egli non indica in a ltro modo gli oltraggi fatti a Matteo. La premura, colla quale ilpopolo prende partito tra due giovani principi contro quello cui conosceva, non si può spiegare se non supponendo o che Matteo si fosse reso dispregievole, o che il popolo riguardasse Cantacuzeno come un usurpatore, e vedesse in Paleologo il legittimo erede del trono usurpato da uno dei suoi avi. Questa ultima congettura e la più verisi mile.

essa città il giorno innanzi a quello in cui vi

Questo principe dovè provare une umiliante sorpresa vedendo che gli abitanti non lo voleano riconoscere, e che distribuendosi sulle mura innanzi alle porte, e collocandosi in certi siti, non solamente si accingevano a difendersi, ma pur anche ad assalire, e che primi tirarono su i Greci. Non potendo esimersi dal venire alle mani, l'imperatore ordina un assalto generale . La guarnigione introduese dal lato della cittadella i Catalani mentre che gli assediatori abbattevano la porta principale e disperdevano quelli che adoperavano a difenderla, di maniera che i Greci penetrarono nella città per due parti opposte. Quantunque vinti, gli Andrinopolitani non cedevano. I più ostinati rifuggirono in una torre, e si difesero alcun tempo dopo aver chiuso la strada con travi, per moltiplicare gli ostacoli. Ma si misero a fuoco le case vicine. Quelli che non si volevano arrendere si nascosero negli antri e nelle chiese. Si diede il sacco per qualche tempo. L' imperatore fece smorzare il fuoco quando la città fu soggiogata. Furono riscattati i prigionieri fatti dai Turchi. Quando la tranquillità su alquanto ristabilita, Cantacuze. no mandò le sue truppe a far delle scorrerie nei dintorni delle piazze che rendute si erano

a Paleolologo, avendo tuttavolta lo stranô scrupolo di non toccar quelle di cui gli aveva abbandonato il possesso. Zernomiana, sottomettendosi al giovine principe, aveva avuto la impertinenza di serivere al suocero di lui, dichiarandogli che, riguardandolo comè un usurpatore, ella nol riconoscerebbe mai a sovrano, e di sfidarlo ad impiegare tutta la sua potenza contro di essa. Questa piazza, costretta di ripigliare l' odiato giogo, fu rigorosamente punita. Sicenme avea cedato Didimotica a suo genero, l' imperatore proibi qualsiusi atto ostile contro di essa. Paleologo, a cui s' insegnava senza dubbio che la delicatezza in un ribelle è una virtà distruggitrice nel corso della guerra , non usava di alcun riguardo , e apargeva la desolazione nei distretti che si dichiaravano pel suocero. Sembra ch' ei pensasse daddovero ad assumersi la parte cui Cantacuzeno aveva rappresentato assai imperfettamente contro di lui nell' ultima guerra civile, e si ripromise di meglio sostenerla. Intimò al cralo che mantenesse gli obblighi assunti, cercò nuovi alleati e adoperò senza ritardo e senza interruzione.

Stefano offerse i soccorsi che aveva promessi, ma impose una vergognosa cendizione, cui nulladimeno Paleologo accettò senza esitare, credendo forse che la vittoria cancellerebbe

ogni macchia, e che il punto più considerabile fosse l'ottenerla. La condizione fu di dare suo fratello Michele in ostaggio al cralo. Egli partir lo fece all'istante, e ricevette in cambio settemila nomini di cavalleria condotti da Comitzo Borolobice, uno de' più ragguardevoli capitani della Servia. Soggettarsi a tale condizione torna lo stesso che dichiarare che non sarà gravoso qualunque sacrifizio purchè si aggiunga lo scopo, e che se non vi si arriva, ciò non è per avere scrupoleggiato nella scelta dei mezzi. Quindi Paleologo non ne trascurò nessuno. Dimendò soccorsi al re di Bulgaria, e facilmente gli ottenne, poteliè Alessandro non amaya Cantacuzeno, Finalmente non amettendo alcuna delle precauzioni dettate dalla prodenza e dall' interesse della sua sicurezza, giovandosi della rottura poc'anzi accaduta tre il padre suo ed i Viniziani, fa una corsa alla città di Aine per conchindere con essi un trattato di alleanza contro il suocero. In pochi giorni il giovine principe fece ciò che in parecchi anni il timido Cantacozeno non aveva osato di fare, senza perdere il tempo nel mandare ambasciete l' una dietro l' altra per assicurare della purezza delle sue intenzioni.

L' imperatore accorgendosi che suo genero a' acquisterebbe colle alleanze una gran maggioranza sopra di lui, si affrettò, per conser-

vare almeno l' equilibrio, di contrarne coi Turchi. Callisto patriarca di Costantinopoli, alla nuova di tutti que' preparamenti, volle impedire una guerra civile che non poteva che mendare in rovina l'impero. Partito da Costantinopoli alla guida di parcechi vescovi e dei principali del clero, andò a trovare Cantacuzeno, e lo scongiurò di deporre le armi. Siccome non toccava a questo principe deporte il primo, sembra che il suo passo dovesse avere lo scopo di pregarlo di perdonare al genero. Ma non esprime tal motivo, e noi lo seguitiamo alla lettera. L' imperatore rispose coi sentimenti che tante volte aveva espressi, cioè col suo amore per la pace e colla sua avversione alla guerra. Se si riguardi al suo carattere, alla sua posizione ed allo stato dell'impero, non potea cader dubbio sulle sue intenzioni. Non aveva più di fronte un nimico siccome Apocauco, che servir facesse ai suoi progetti ambiziosi un principe fanciulto, del quale disponeva a suo grado, ma questo principe già disenuto padrone delle sue azioni, e che volsva un trono sul quale aveva per lo meno un divitto pari al suo. Il patriarca si recò da Andrinopoli in Didimotica per dar compimento alla sua missione, sperando di trovare disposizioni pacifiche in Paleologo o d'ispirargliele. Ma invece di questo principe, che non era tor-

nato da Aine, trovò i Bulgari ed i Servi che lo attendevano. Quelli che avevan loro servito di guide gli avevan fatti osteggiare separatamente lungo l' Ebro, a disuguali distanze dalla città. Questi ausiliari, infastiditi del loro ozio, s' invogliarono di assalire il forte di Emputione, nel quale Cantacuzeno aveva posto un numeroso presidio. Diecimila Turchi condotti da Solimano, figlio d' Orcano, tragittarono nello stesso giorno l' Ellesponto, e si posero a campo sulla riva dell' Ebro senza esser veduti dagli alleati di Paleologo, nè vederli. La domane si attraversarono. I Servi ed i Bulgari, che non erano sulla difesa, strabiliando a quell' incontro inaspettato, non poterono reggere all' urto impetuoso dei Turchi', i quali compiutamente li batterono. Non conoscendo il paese, si dispersero a caso, e caddero una parte nelle mani dei nimici. I Turchi si appresentarono all' imperatore con un gran nunero di prigionieri ed un considerabile bottino. Questa perdita dava un terribile crollo al partito di Peleolego. I Turchi, della cui costanza non si poteva far capitale , fecero una scorribanda in Bulgaria, e ripigliarono la strada del loro paese. Siccome attraversarano la Tracia, il giovane principe cercando di riparar le sue perdite, deputò a Solimano per procurere di guadagnarlo, gli mandò presenti per attirarlo a se,

gli fece vantaggiose offerte. Nella lettera che gli scriveva nominava Cantacuzeno senza dargli il titolo d'imperatore. Solimano accolse gli ambasciatori, ricusò i doni, e promise di rimanersi neutrale. Fec' egli passare a Cantacuzeno la lettera di suo genero, onde egli stesso giudicasse delle di lui disposizioni. Callisto ebbe con Paleologo lunghe conferenze intorno alla pace. Dagli avvenimenti argomentò di trovarlo più arrendevole e meno restio a deporre le armi; ma s'inganneva. Paleologo non riguardava la sua causa come perduta per una sconfitta, e per conseguente non volle concedere cosa alcuna. Cantacuzeno attribuisce tale condotta alla perfidia dei consiglieri di suo genero. Callisto non potendo niente ottenere, tornò malinconico a render conto della sua missione all'imperatore. Egli desiderando, prima di passare agli ultimi estremi, di esautire tutti i mezzi di negoziazione, mandò Emanuele Cantacuzeno, suo cugino , ed il vescovo di Molenica , a Paleologo per indurlo a ringoziare ai suoi progetti : ma essi non furono più fortunati del patriarca. Sembra eztandio che il principe abbia rigettato con apprezza i loro consigli.

Quando il suocero suo perdette ogni speranca di ottenere alcuna cosa colla dolozza, ricorse alla forza. Mandò truppe a inquietare le piazze che si erano soggettate al genero, e a devastare i dintorni. Morrha si arrese, perchè, aituata sopra un lungo di passaggio, era espo-ata a giornalieri attacchi. Le truppe occuparo-no in breve la provincia di Calcidica. Giovanni Paleologo, vedendo scemare le sue forze, fece offrire a Cantacuzeno di deporre le armi, a condizione che ciascheduno ritenesse ciò che possedeva. L'imperatore aveva acquistato il diritto di esser difficile. Fece nella risposta un elogio della pace : questo era il suo stile consueto ; ma nell'esprimere il desiderio di farla, dichiarò che, bramando che fosse stabile, voleva prendere qualche misura onde non fosse turbata; che avendo egli più esperienza di suo genero, sapeva meglio di lui ciò ch' era d'uopo fare per aggiungere tale scopo ; che uno dei mezzi più efficaci sarebbe di rendere impossibile ai suoi figli di ricadere negli errori, cui per lo innanzi aveano commessi, o di suscitare nuovi tumulti ; che un padre meriterebbe giusti rimproveri se tra le mani d'un figliuolo imprudente lasciasse qualche arma per nuocersi ; finalmente che per tutti cotesti motivi esigeva la restituzione di tutte le città cui gli aveva accordate, e che allontanasse da se tutti i perfidi amici, and' era circondato, perchè doveve riconoscere il pericolo de' loro consigli, e che egli, cioè Paleologo, vivesse nella dipendenza da esso come per lo passato. Cantacuzeno sog-Le-Brau T. XV. P. IV.

giunte che accorderebbe loro un intiero perdono, e non li punirebbe, contentandosi di metterli fuori di stato di nuocere. Paleologo rinetto coteste condizioni, o, come afferma il suocero, per la influenza che gli amici esercitavano sopra di lui , o perchè le riconoscesse umilianti. Si può considerare di passaggio la dipendenza richiesta, e sulla quale sino allora Cantacuzeno non si era espresso in una maniera tanto precisa. Egli con avea parlato che del suo disgusto del trono e del suo desiderio di renderlo a Paleologo. Questo giovine principe dunque rigettò le proposizioni che gli eran fatte, e le ostilità ricominciarono. Siccome non poteva lotiare, fo forzato d' abbandonare Didimotica, e di rifuggire nell' isola di Tenedo. La imperatrice Elena sna moglie ve lo segui. Il padre di questa principessa ne fa il più pomposo elogio sotto tutti gli aspetti. La descrive come dominata dall' ambizione di superare colle sue eroiche virtù le donne tutte dell' antichità, come dotata di tutti i doni e d'una prudenza che la inalzava sopra gli uomini più assennati. Lo storico panegirista non esprime il rammarico che dovea provare che Paleologo più non mirasse di buon occhio Elena, poichè allora ne avrebbe probabilmente ascoltato i consigli. La ritirata del principe rendè facile e pronta la sottomissione di Didimotica e della provincia.

Cantacuzeno vi pose dei governatori addetti alla sua causa. Paleologo fece allestire una galera e alcuni vascelli, coi quali si fece trasportare segretamente a Costentinopoli, sperando che il popolo, dal quale era amato, si dichiarasse in suo favore. Il rumore del suo arrivo produsse una gran commozione nella capitale. Per sua. fortuna Cantacuzeno aveva nella imperatrice Irene (1) upa donna che più volte affrontato aveva il pericolo, e non lo temeva. Ella provvide alla sicurezza ed alla calma della città. Reccoglie i suoi amici, comanda che invigilino alla guardia delle porte, che formino delle pattuglie, e raccozzino i loro partigiani. Que' di Paleologo li secondarono perchè, siccome il popolo amava più il saccheggio che il principe, non sarebbero stati più rispettati degli altri. Minecciata essendo la sicurezza di tutti, concorsero tutti egualmente per conservarsi. L' imperatore, vedendo chiuse le porte, si recò a Galata, donde tosto sciolse per tornare a Tenedo. Nel partire, parecchi di que' che accompagnavano il principe, tennero dei discorsi ingiuriosi per Cantacuzeno, il quale fu tocco sul vivo, giudicando che suo genero non gli avrebbe permessi, se non avesse avuto la intenzione di

<sup>(</sup>i) L'imperatrice Anna era allora in Tessalonica; lo che lasciava il campo libero alla principessa Irene.

652 GIOVANNI PALEOLOGO E CANTACUZENO.
fargli una guerra implacabile. Paleologo partà
da Tenedo per Tessalonica, i cui abitanti abbandonata non avevano la sua causa.

Cantacuzeno ricevette in Vera la nuova dell'entrata del genero nel porto di Costantinopoli. Temendo che tal passo non fosse un colpo decisivo, fece partire all'istante il suo esercito per quella capitale, commettendo a Matteo suo figlio di seguirlo colle sue truppe. Egli trovò in un grande scompiglio i principali cittadini. Nel terzo giorno dopo il suo arrivo si presentaron essi nel suo palazzo, e gli dichiararono che si meravigliavano della ineguagliana za che appariva nella sua condotta (1), la . quale impediva ad essi di sapere qual prin-· cipe aver dovessero a padrone: che se divia sava che il genero gli succedesse, non lo doe veva ad essi dissimulare, onde invece di render le armi contro di lui, gli rendessero rispetto e ubbidienza; che sarebbe una cosa « ridicola e stravagante che si sollevassero con-« tro quello che doveva essere il loro sovrano; « che s' ei lo teneva per suo nimico, e volesse · obbligarli a fargli la guerra, conveniva che a gli assicurarse del loro stato, dichiarando « Matteo suo figlio imperatore; poichè liberati

<sup>(4)</sup> Tali sono l'espressioni di Cantacuzeno: nel l. 4, c. 35.

a da ogni diffidenza e sospetto, comparirebbero-

· intrepidi in mezzo ai pericoli ».

Cantacuzeno riferisce la sua risposta, e noicrediamo necessario presentarla. - « Non posso a negare che la vostra dimanda non sia ragioa nevole. Quando riportai vittoria sui miei ni-

mici, e mi sono riconciliato colla impera-

trice Anna e coll' imperatoro mio genero, vi e obbligai di riconoscerlo per vostro sovrano,

e dichiarai che io desiderava di averlo a cole lega mia vita durante e per successore dopo

a la mia morte; ma gli affari che sopravven-

e nero mi hanno forzato a operare contro le a mie intenzioni, e ciò vi pose nella perplessità

che ora mostrate. Se si trattasse di cosa leg-

e giera, non vi sarebbe verun pericolo nel dirvi a all'istante ciò che si appresenta al mio spi-

a rito. Ma siccome si tratta della più importan-

« te cosa che vi sia al mondo, uopo è che io a maturamente esamini i miei pensieri prima di

· proporveli , ed è necessario che deliberiate a voi stessi tante disginutamente che in comu-

· ne, per darmi il consiglio che avrete cono-« sciuto il più vantaggioso al bene dello stato

a ed al riposo delle vostre famiglie (1) ». Ciò

(1) Stor. di Cantacuz. . l. 4. c. 39. Per interrompere il racconto il men che si possa mettiamo in una nota le osservazioni, alle quali si accomoda questo discorso. 1. detto, li congeda, monta a cavallo e si reca alla chiesa della Vergine Odegetria per farvi orazione e implorare una felice inspirazione. Visita poscia il patriarca, gli comunica la proposizione che i grandi dell'impero allor allora gli aveano fatta intorno a suo genero ed a suo figlio, e lo prega di dargli un consiglio.

Cantacuzeno non obbligò che i suoi amici a riconoscere Paleologo, e siccome i suoi amici lo avevano la maggior parte abbandonato, non indrizza il discorso agli amici. Paleologo doveva avere un gran numero di partigiani nella città di Costantinopoli, che dovevano necessariamente ravvisare in questo giovane il figlio, e per conseguente l'erede dell'ultimo inperatore. Non si era mai trattato di non riconoscerlo, e Cantacuzeno sempre il primo lo acclama-. va , facendolo nominare prima di lui, ed anche più volte proflerse per il bene dello stato u di lasciargli occupare a solo il trono, cui egli nulladimeno conservò per il bene n dello stato. n 2. Il desiderio di averlo a collega sua vita durante è un poco difficile da conciliare col desiderio, costantemente espresso sino ad ora, di ritirarsi in un convento prima del termine di questa vita. 3. Non più si tratta di quest' ultimo desiderio. Non sembra forse che i veri progetti di Cantacuzeno sieno per isvilupparsi? Non si comincia forse a vedere nell'avvenire una nube che vela Matteo? e sin d'allora Paleologo non è forse giustificato del passato? 4. Questa maniera di chieder consiglio non accenna forse il consiglio da darsi, perchè già è preso anticipatamente il partito per quanto lo può essere da un usurpatore vergognoso, che vorrebbe poter raccogliere e conciliare gli onori della virtù ed i profitti del delitto ? Callisto lo indovinava, e lo giudica con una particolare sagacia.

Callisto gli risponde che, meritando l'argomento un serio esame, avea egli bisogno di raccogliersi e di meditarlo, e che gli occorrevano almeno tre giorni per riflettervi , dopo i quali verrebbegli a far nota la decisione cui riputerebbe la più conforme all' equità. L' imperatore gli accordò questo termine con piacere, e ritornò a casa contentissimo del prelato. Callisto non comparisce il terzo giorno siccoma aveva promesso, e nè tampoco i giorni susseguenti. Nel giorno settimo esce dal suo palazzo e si ritira nel monastero di s. Mama, che gli apparteneva, e donde tosto manda a Cantacuzeno una lettera in cui dichiara che sino a tanto che gli venga da lui promesso con giuramento di non acclamare giammai imperatore suo figlio Matteo, egli patrierca di Costantinopoli non porrà più piede nè alla sua chiese, nè in corte. L'imperatore non dove poco stapire di ricevere, invece dell'aspettato consiglio, una risposta la cui energia gli facea conoscere che si smascheravano i suoi divisamenti. Disdegnando tale dichiarazione, mandò a dire al patriarca. non esservi alcun nomo di buon senso che lo voglia approvere ; che se lo avesse pregato di prestarsi all'acclamazione di suo figlio, egli avrebbe ragione di scusarsi dal farlo, poiche ciò era contrario alla sua inclinazione, e di esigere eziandio il giuramento cui dimandava; ma

poichè ben lungi dal fargli tal preghiera, egli non aveva per anche preso nessuna risoluzione, il patriarca aveva il torto. Lo supplicò inoltre di prendersi la pena di venirlo a trovare, per esaminare insiemé ciò che fosse opportuno di fare: ma Callisto ricusò costantemente. (Stor. di Cantar. l. 4. c. 36.)

" Cantacuzeno ha detto più sopra, come si è veduto; che i grandi pregato l'avevano di spiegarsi, e di loro indicare francamente a chi doveano ubbidire, se a Paleologo od a Matteo. La risposta del patriarca farebbe congetturare che l'imperatore avesse nella suaconsultazione soppresso l'alternativa e ridotto la proposizione al solo Matteo. Lo storico tosto cangia questo dubbio in certezza, dimenticando nel suo recconto la scelta, della quale ha parlato, come se non si fosse trattato che del figlio. - « I grandi, dice, che avevano proposto a all' imperatore di eleggere il figlio a succese sore, gli andarono a dimandare la sua risoa luzione, ma li rimise a un altro giorno, e dicendo che su tal cosa volea per anche de-· liberare. » - Pochi giorni dappoi , quanti vi erano di più cospicui nella nobiltà, nel senato e nell'esercito lo andarono a scongiurare di far acclamare suo figlio imperatore. Quindi Paleologo è intieramente trascurato. Lo storico non rende ragione nè della causa di tal

cangiamento, nè dei mezzi adoperati per arriware a tal risultato. L'occasione di fer una di quelle lunghe aringhe, delle quali era tanto prodigo, si presentava naturalmente nel mezzo di quanti vi erano di più cospicui nell' impero; ei non se la lasciò sfuggire. Ripete per la centesima volta, in questo discorso, tutto quello che ha fatto; riepiloga tutte le sue azioni, tatti i suoi sentimenti , le prove del ano attaccamento alla famiglia Paleologa; racconta di nuovo tutti gli avvenimenti de' quali si è veduta la descrizione, e passa finalmente ad annoverare le sue querele contro il giovane principe. Eran queste l' odio che portava a Matteo, l'alleanza che avea fatto coi Servi e coi Bulgari, ia ommissione del titolo d'imperatore parlando di Cantacuzeno nella lettera scritta a Solimano; (1) la detestabile impresa contro la capitale, finalmente le ingiurie proferite dai marinai contro l'imperatore, coll'approvazione di Paleologo, che non gli aveva puniti: il quale è un attentato più enorme degli altri. Ecco in qual maniera chiude il discorso : - " La sua ingratitudine mi dà il di-" ritto di privarlo dell' impero al quale io lo a aveva sempre destinato. Ma non appartiene

<sup>(4)</sup> a Egli mi chiamò semplicemente per nome la qual a cosa mi diagustò all' estremo. a Lib. 4, c. 36.

a cangiamento cui pretendeva recare alla suc-« cessione dell' impero. » - Soggiunge, che in appresso, avere comunicate tali querele a Pa-

<sup>(1)</sup> Questa passione incredibile, e questo ardore difficilmente si conciliano col passo fatto alcuni giorni prima dalle stesse persone che rimproverato lo aveano della strana incertezza nella quale tenevali, dimandando positivamente a quale dei due principi doveano ubbidire, onde condursi in maniera di guarentirsi dalla vendetta dell'altro. Tale dimanda rende la passione un poco problematica, ed il progresso farà conoscere che non esistera se non da un lato.

léologo, questi appose al suo segretario la ommissione del titolo d'imperatore fatta nella lettera a Solimano, e affermò che avea ignorato i discorsi ingiuriosi tenuti dai marinai. Queste due colpe inspirar potevano un vivo risentimanto a Cantacuzeno, non una incredibile passione ai magnati dell'impero. Esse davan forse il diritto di escludere Paleologo del trono a colui che su quel trono non avea egli medesimo che un incerto diritto? Incominciamo a possedere dei fatti abbastanza per poter essegnare il giosto loro valore a quel gran disinteresse, a quell' amore della pace, a quei voti ardenti per la prosperità dello stato, a quell' attaccamento alla famiglia di Andronico, a quel desiderio, che tanto spesso appalesasi, di restituire la corona a Paleologo. Tuttociò wa in dileguo innanzi a una ingiuria particolare.

Per far sudare di fronte il racconto degli avvenimenti e l'esame della condotta di Cantacuzeno, dobbiamo lasciare che questi parli il più spesso ch'è possibile, affinchè il lettore giudichi da se medesimo. (an. 1354.) « Alcuni giorni dappoi che risolse di dichia-« rare suo figlio imperatore, se ne fece la ce-« remonia nel suo palazzo alla presenza dei « nobili. Egli si mise i calzari di scarlatto, « la mitra fregiata di perle e di pietre pre-

<sup>(1)</sup> Lo scioglimento porrà sotto il suo vero aspetto questa risoluzione socienata qui come irrevocabile, con tutte le precauzioni prese per renderla tale.

di mestieri eccitario a venire a ripigliare il governo della sua chiesa, poichè non gli era intentata verana accusa. Si elessero all'istante dei deputati per tal negoziazione, e furono Daniele vescovo di Aine; Giuseppe vescovo di Tenedo, Cabasila tesoriere di santa Sofia, e Pendicea Scevofilace. Essi recaronsi al monistero di s. Mama martire, per pregare il patriarca di tornare alla sva chiesa, da cui nessuno lo aveva scacciato; di ripigliare il governo della sua greggia, l'esercizio delle sue funzioni, delle quali tra le principali vi era la consecrazione del nuovo imperatore. Addussero al patriarca che se adoperato avesse delle buone ragioni per impedire che Matteo non fosse acclamato, Cantacuzeno senza dubbio lo avrebbe rimosso, mentre la sua violenza e la sua opposizione prodotto avevano un effetto affatto contrario; e gli fecero osservare che, secondo tutte le apparenze, Matteo non vorrebbe rinunziare alla consecrazione dopo essere stato insignito degli ornamenti imperiali; che sarebbe per conseguenza cosa assai più saggia e più prudente il sare di bel garbo la ceremonia. La sola risposta di Callisto fu una sentenza di scomunica contro colui che gli voleva imporre tale necessità. - a Allora Daniele, « vescovo di Aine, disdegnando la irregolaa rità della di lui condotta, e disperando di

a ottenere ciò che dimandava, perchè la sco-« munica lo annodava e gli faceva un dove-« re di persistere nella sua negativa, gli dis-.« se che, dappoi ch'era tanto fermo nella sua « risoluzione, non vi era da far altro che nu-« minare un altro patriarca. E ciò appunto de-« sidero con tutto il cuore, ripigliò il patri-« arca. » - I deputati resero conto del funesto risultamento della lor commissione. Perdica soggiunse che il patriarca scomunicava colui che volesse far uso della violenza verso di esso intorno a tal punto, e dichiarò di ignorare ciò che il patriarca s' intendesse con queste parole. Gli altri vescovi, più valenti cortigiani che sinceri difenditori del vero, asserirono che Callisto aveva indicato con quelle parole il ritorno alla sua chiesa, e protestato che non ne ripiglierebbe mai l'amministrazione. Cantacuzeno comandò al notajo di santa Sofia di testificave per iscritto questa interpretazione, che surrogavasi probabilmente a suo giudizio all' atto formale con cui il patriarca si sarebbe dimesso. . Pertanto si suppose che Callisto rinunziava alle sue fanzioni, e siccome questa ipotesi piaceva all'imperatore, divenne tosto un fatto incontrustabile. Si attese immediatamente a dargli on successore. Cantacuzeno esprime rammarichi, ed anche rimordimenti per non essersi conformato per lo innanzi alle leggi della Chiesa che

danno agl'imperatori il diritto di nominare tra tre candidati eletti dai vescovi , e non quello di eleggere eglino stessi. Non dubita che ciò non sia una empietà, un attentato pieno di stravaganza, col quale Dio fu preso a giuoco: non deve condannare i suoi predecessori, ma condanna se medesimo, riconosce la sua colpa, vuol cancellarla colle sue lagrime, e termina rendendo si vescovi l'antica loro libertà. Questo pentimento, troppo accorto per esser sincero, gli conciliava il clero, geloso di esercitare un diritto , a cui non aveva rinonziato . quantunque ne fosse privo da gran tempo. Mandò la domane all'assemblea a ripetere a totti quelli che la componevano ciò che aveva detto ad alcuni nel giorno antecedente. Cotesta condotta eccitò fra i vescovi un generale entusiasmo. Fu ricolmato di lodi e di henedizioni. Per candidati furono eletti Filoteo vescovo di Eracles, Nicolò Cabasila e Macario vescovo di Filadelfia. Cantacuzeno preferì Filoteo, che fu insediato secondo le consuete forme. Le virtù e la pietà non guarentirono questo prelato dalla sorte che gli era riserbeta come intruso, ma produssero una giusta sorpresa per la irregolare sua condotta in quella circostanza. Callisto rifuggì dal monastero di s. Mama a Galata, donde i Genovesi lo trasportarono a Tenedo. Paleologo procacciò, colla sua accoglienza, di compensarlo dei

sacrifizi cui faceva alla sua causa. Matteo fu incoronato dal nuovo patriarca nella chiesa di Blachernes, dopo aver ricevuto, secondo il costume; la corona dalle mani di suo padre. Il principe la posò sul capo d'Irene sua sposa (1). Cantacuzeno fece sottoscrivere a suo figlio, nella ceremonia, gli atti del sinodo relativi al degma della luce increata; a tal segno stimava cotali assurdi.

Mentre che gli si dava un successore, prima che avesse occupato il trono, Giovanni Paleologo era in Tessalonica insieme con sua moglie, e con sua madre, la imperatrice Anna: Lasciato aveva nell'isola di Tenedo, come governatore, un certo Martini italiano. Pergameno, uno de' più ricchi di quegl'isolani, che dimorava in Tessalonica, all'arrivo dell'imperatore ne parti e recossi in Tenedo per indurre i suoi compatriotti a scacciare il governatore e governarsi da sè medesimi. Il giovane principe, informato della congiura, fatte equipaggiare parecchie galere s'imbarca, e arriva in Tene-

<sup>(4)</sup> Il padre d'Irene era Demetrio, figlio d'Andronico l'antico. Ella per conseguente era zia di Paleologo. Perciò in questa guerra, i membri della stessa famiglia erano armati gli uni contro gli altri. Cantacuzeno combatteva contro suo genero, solo erede del trono, e rapiva il trono alla sua propria figlia per farvi sedere il cognato e la 21a del principo escluso.

do per soffocare la ribellione. Gli fu dato nelle mani Pergameno, cui fece condurre in Tessalonica, e chiudere in una stretta prigione. Egli poi restò nell' isola coll' imperatrice Elena. Gli alleati di Cantacuzeno occupavano, contro la fede dei trattati, parecchie fortezze nella Tracia, tra le altre quella di Zimpè, importante per la sua situazione. Egli non ne li poteva discacciare colla forza, non avendo truppe a bastanza, e dovendo scansare di moltiplicarsi i nimici; ma volle eggiungere lo stesso scopo colla dolcezza, e pregò il genero suo Orcano' di restituirgli di buon grado ciò di cui s' era ingiustamente impadronito. Il sultano commise a Solimano di restituire, ma questi dimandò diecimila scudi d'oro, e non volle sgombrare il paese che quando gli fossero stati numerati. Dopo alcun tempo, questo principe, dando saggi di una insaziabile cupidigia, fece conoscere a Cantacuzeno quali amici si fosse trascelti. Le città marittime della Tracia furono tutte rovesciate da un tremuoto. I Turchi fecero prigionieri una parte degli abitanti. Solimano, che risiedeva in Peges, città situata oltre l'Ellesponto, tragitta lo stretto, s'impadronisce di quelle piazze; ne rialza le mura; ne ripara le fortificazioni, vi fa venire alcune. colonie di Turchi, e ferma stanza in Gallipoli.' Quantunque ricevuto avesse il prezzo della for-

GIOVANNI PALEOLOGO E CANTACUZENO. tezza Zimpè, vi rientra, e così rendesi padrone di tutto il territorio. L' imperatore di nuovo ricorse a suo genero Orcano, complice in segreto del figlio di lui, ma che non voleva inimicarsi apertamente col suocero. Solimano per conservare le sue conquiste affermava che niente aveva usurpato; e che a lui, siccome al primo. occupante, apparteneva quel paese che riputar dovevasi abhandonato. Entrambi delusero per gran tempo il reclamo dell'imperatore, e non adoperarono dirittamente se non toccando una considerabile somma. Cantacuzeno ritornò in seguito ai suoi pensieri di ritiro, il quale giudicar si deveva protratto, riguardando a ciò che allor allora fatto aveva pe'suoi figli. « Egli di-« visava ( dice ) di dare a Matteo una porzio-« ne dell' impero per governarla con assoluta « autorità, colla condizione per altro di lasciara la dopo morte a quello che possedeva il rea stante dell'impero, o fosse questi Paleologo a o suo figlio Andronico. Quindi si proponeva · di rinunziare all'impero in favore di Pa-· leologo, e di ritirarsi per attendere, per tutto « il resto della sua vita, alla meditazione ed a alla preghiera. Il patriarca Filoteo, avvisato. « di tale divisamento, pregò l'imperatore di a permettergli di andare a Tenedo al fine di

a disporre il giovane principe a metter giù le g arme. Ma Cantacuzeno meglio amò di trasfe-

667

rirvisi egli medesimo, immaginandosi che il egenero verrebbe a chiedergli perdono, e che niente sarebbe sì facile come fare la pace. Pertanto parti con Matteo e coll'imperatrice Elena, avendo intenzione di mandarli a Didinotica. Invece di afferrare a Tenedo, mise piè a terra in Mauria, isoletta deserta nelle. vicinanze; passò nel giorno susseguente in quella di sant'Andrea, tenendo sempre che suo genero venisse a dimandargli la pace: ma le truppe di Paleologo tirarono sulle sue troppe. Allora vedendo che la pazienza non era una virtù da stagione, si ritirò pronta-

a mente, e andò a raggiungere suo figlio per

e tornare a Costantinopoli con lui. s

Quì comincia la visibile confusione, colla
quale, secondo l'acconcissima espressione di
Gibbon, Cantacuzeno descrive la sua propria
caduta. (Stor. della decad. dell'imp. rom. c.
63). È palese il suo imbarazzo, e sebben egli
scrivesse nel silenzio della solitudine, avendo
l'ozio di meditare e sceglier potendo i pensieri, è perplesso, non sa che debba fare o dire, e finisce con cose contradditorie. Come mai,
dopo ciò che poc'anzi è avvenuto, vuol egli
che si creda che divisa di rinunziare all'impero in favore di Paleologo? e come conciliare
gl'interessi di questo principe con quelli di
Matteo? Cantacuzeno, sfornito de' talenti ne-

10 L./363

cessari ad ogni usurpatore, non aveva che l'intenzione di esserlo, e non ne poteva adempiere le parti : frammishiando in tal procedere e divozione e massime di morale e di giustizia, presenta dal momento in cui è salito sul trono sino a quello del suo ritiro , un carattere titubante e falso che lo qualifica inferiore d'assai al personaggio cui rappresentava. Discacciando Paleologo , s' imbarcava sopra un mare procelloso dove non si poteva campare dal nau. fragio. Senza accrescere, nè scemare la visibile confusione colla quale fa il suo racconto, ci atterremo al consiglio di Gibbon, di consultare Ducas e Villani (1) per rendere la narrazione meno imperfetta ; conservando , per quanto è possibile, quella dell'imperatore storico, del quale e l'imbarazzo e le reticenze, considerate sotto l'aspetto storico, non lasciano d'interessare.

Cantacuzeno (an. 1355) afflitto della maniera onde il genero lo aveva accolto, doveva congetturare , che questi confinato in un'isola , e

<sup>(1) \*</sup> Alla ridicola spologia , egli dice, di Cantacuzeu no, il quale descrive la sua propria caduta con una vi-" sibile confusione, si può supplire colla relazione meu no perfetta , ma più sincera di Matteo Villani, e con " quella di Ducas. " Stor. della decad. c. 63. Noi consultiamo più particolarmente Ducas, perchè è tenuto per più esatto di Villant.

sembrando tanto impegnato a riconciliarsi col suocero, riguardava la sua causa come loutanissima dall'essere disperata, poichè invece di fare qualche proposizione rigettava quelle che gli venivano fatte. Nel mentre ch' ei si abbandonava alle sue riflessioni, meditando o la vendetta od il ritiro, intende tutto ad un tratto che Giovanni Paleologo era poc'anzi entrato di notte-tempo nel porto di Eptascalo; che la guarnigione era stata scannata; finalmente che il giovane imperatore ha preso possesso delle fortezza che difende quel bacino. Tale avvenimento veramente inatteso merita di essere particolarizzato dietro la storia di Ducas, poichè l' imperatore Cantacuzeno si contenta dire che suo, genero « entrò all'improvviso, e la città si rieme piè di tamulto, perchè il popolo era inclinae tissimo per se medesimo a favorire il di lui a partito, se non avesse temuto la potenza di Cantacuzeno. Tale confessione, che vien corretta dalla potenza, di cui siamo per conoscere la estensione, non ci spiega che imperfettissimamente l'arrivo di Paleologo. Ducas (1) ci descrive la maniera nella quale avvenne. Da che

<sup>(1)</sup> Giova osservare che questo istorico non parla della guerra tra Cantacuzeno e Paleologo. Dipinge il secondo immerso nello stravizzo, e che irritato dai rimproveri fattigli dal primo s' imbarca per l'Italia, vien a Tenedo dopo aver soggiornato due anni in Europa, finalmente rientra in

il snocero ed il genero si facevan guerra, le repubbliche di Genova e di Venezia scorrevano i mari vicini a Costantinopoli e le isole dell' Arcipelago, rapivano le navi greche, assalivano il littorale, adoperavano a trar partito delle divisioni d' un impero che tendeva a disciogliersi, e ad appropriarsene qualche brano. Quindi facevansi un gran numero di parziali spedizioni. Dei negozianti armavano un vascellé, corseggiavano, e mettevano a sacco alcune piazze del Chersoneso. I nobili di Genova vi si immischiavano, e non si facevano disonore. Uno di essi, di nome Francesco Gateluzio, aveva allestito due galere, e cercava fortuna a spese dei Greci. Andò ad afferrare a Tenedo, intese che Paleologo era in quell'isola, seppe tosto il motivo del soggiorno di esso, giudicò che presto o tardi risalirebbe sul trono, gli cadde forse in pensiero di contribuirvi, fece i suoi calcoli dietro tali lumi, e su questa base gettò le fondamenta della sua fortuna. Si fece presentare a Paleologo, gli piacque, gli proferse il suo servigio, gliel fece accettare; gl' inspirò quella confidenza cui dà l'ambizione, e che si facilmente si comunica, gli promise finalmente

Costantinopoli, siccome noi raccontiamo. Senza Cantacuzeno niente si saprebbe di questa guerra civile, e senza Ducas, s' ignorerebbe come Paleologo rientrò nella sua capitale.

di far riconoscere lui solo imperatore in Costantinopoli. Palcologo promise di fargli sposare la principesso Maria sua sorella. Così due galero portavano i destini del più antico impero cristiano ; e la potenza di Cantacuzeno, che comprimeva così bene il popolo della capitale, era per rompersi contro un avventuriere! Gateluzio, ajutato dal principe, raccozza duemila uomini e si mette in mare, portando l'imperatore d'oriente nella fragil sua barca. A formarsi una idea di questa inverisimile e folle impresa, uopo è figurarsi da un lato la città più grande (in quell'epoca) e la più bella, munita di truppe, offerente in sè stessa in una immensa popolazione una massa di resistenza trionfatrice da poco tempo d'un nimico possente, e posta dall'arte e dalla natura in istato di sostenere i più violenti assalti; dall'altro alcuni vascelli pressochè impercettibili, che vogano verso questa città per impadronirsene ; duemila uomini contro un milione, e contro un esercito : è tale lo spettacolo cui presentano i due partiti. L'impero romano dev' essere il premio della lotta. Gateluzio chiama in suo soccorso l'astuzia e l'audacia. Il chiaror del giorno, un mare tranquillo, gli sarebbero egualmente contrarj. d' aopo d' una burrasca e delle tenebre. La mercè d'una notte procellosa ed oscura si avanza verso il bacino dell' Eptascalo, e soffermasi

dinanzi la porta di Odogetria e presso alle mura. Ivi, dietro le ricevule istruzioni, le sue truppe spezzano contro le pietre, facendo più strepito che possono, molti vasi portati a tale oggetto. Quel fracasso, misto al muggito delle onde ed alle grida de' marinai , destò la guarnigione, uscir ne fece una parte dalla fortezza per informarsi della causa di quelle grida. Gateluzio rispose che, recando alcuni merconti la provvisione d'olio per la capitale, uno de' loro vascelli s' era infranto, e tutti erano. in pericolo di perire , tanto era sconvolto il mare; finalmente che gli uomini stessi perirerebbero, se non si andasse o soccorerli. Soggiunse che la divisione del carico, sarebbe il premio di tal benefizio. Intorno a venti soldati Vanno ad aprire la porta, presso a cui stavano nascosti cinquecento uomini, i quali entrano di soppiatto nella città, scannano la guarnigione, ch'è di guardia alla torre, s'impadroniscono di essa torre, vi pongono Paleologo dono avere introdotto i loro compagni e vegliano alla di lui sicurezza. Il principe manda tosto ad avvisare gli amici, che lo vengono a trovare. Gateluzio scorse con parecchi soldati il quartiere della città vicino all' Eptascalo, gridando ad alla voce, lunghi anni all' imperatore Puleologo; parole che pronunziar si solevano al ogni mutamento di regno. Il popolo , inter

queste grida alla punta del giorno, corse affollato all' Ippodromo (1). In tal maniera Paleolego entrò in Costantinopoli, ma il suocero suo ne tace, conoscendo forse che tal fatto, ed il successo facile e pronto del giovane principe, disconfessavano tuttociò che lo storico avea detto su la sua possanza, la estensione de'suoi mezzi l'attaccamento del senato, del popolo e dell' esercito alla causa di Matteo suo figlio: asser-

(1) Siamo obbligati di ripigliare il racconto di Cau-, tacuzeno per intenderlo nella sua propria causa. Egli è testimonio, ed inoltre attore passivo. Il più gran combattimento ch' egli abbia attaccato nella sua caduta, è col suo amor proprio; combattimento che si rinnova nel suo rac-" conto. Invene di tergiversazioni che or ora leggeremo, dietro questo istorico. Ducas dibrusca l'avvenimento, e narra. il fatto così : " L' imperatore Cantacuzeno entrò prontamente nel monistero di Peribleto, si fece tagliare i capelli, vestì l'abito manastico, e scrisse all'imperatore suo genero che il palazzo era preparato per riceverlo. Il giovane Paleologo scese allora dalla torre con Gateluzio, cogl Italiani che comandava, e con una moltitudine incredibile di" persone di alto effare e popolari: Cantacuzeno rinunzio assolutamente ai piaceri ed alle grandezze del mondo, e dimandò permissione (che gli fu facilmente conceduta) all' imperatore suo genero di ritirarsi in un monastero del santo monte, com'egli fece, e vi dimorò in una santa pa-" ce. (Stor. degl'imper. per Ducas c. 10 ). Si può confrontare con questo laconico racconto quello di Cantacuzeno," sempre troppo lungo, quantunque noi lo accorciamo il più che si possa. Egli non aveva che una parola da dire.

Le-Beau T. XV. P. IV.

674 GIOVANNI PALEOLOGO E CANTACUZENO. zioni, di cui il valore era a bastanza stabilito dall'arrivo di Paleologo, che impunemente compariva innanzi a quell'esercito, a quel popolo, ed a quel senato. Checchène sia del motivo dell'imperatore, dobbiamo lasciarlo narrare una catastrofe, nella quale sostenne il secondo personaggio, e di cui egli solo è lo storico.

Come intese che suo genero era in Costantinopoli, non volle venire alle mani. Avendo presso a se Cidone, lo mandò all'imperatrice Îrene per tenerle il seguente discorso :- « Se a non avessi risolato di allontanarmi dallo stre-« pito e di ritirarmi in un monistero per far-« vi acquisto della gloria immortale che ci è a promessa, non potrei nella presente congiun-« tura far cosa più utile che di andare a dirit-« tura verso i nimici, e scacciarli dalla città ; « la qual cosa mi sarebbe facilissima, come lo « si può argomentare dall'eccesso della loro debolezza e dalla grandezza delle mie forze; « ma dappoi che il mio ritiro sarà del pari vana tagginso ai vincitori ed ai vinti, perchè mai « bruttarci collo spargimento del sangue? Che « ci rimarrebbe della guerra, fuorche la vergogna (1) ed il dispiacere di averla fatta? Perchè dunque l'arrivo del giovane imperatore « non sarebbe l'occasione del mio ritiro, nel

<sup>(1)</sup> Essa è inevitabile, qualunque partito egli prenda.,

« quale rinunzierò agli affari dell' impero per a attendere a quello della mia salvezza? Non a avendo potuto sedare le contese che sono « insorte (1) tra mio figlio e mio genero ina torno al possesso del supremo potere, siaa mo ridotti a dar combattimenti ne' quali sa-« remo in pericolo di uccidere i nostri nimici o di essere uccisi noi stessi. Perchè noi prena diamo una risoluzione che torni utile a noi a ed allo stato, piuttosto che esporci alla ver-« gogna di esser vinti, od alla disgrazia di a vincere? » - La imperatrice Irene non poteva che approvare una proposizione tanto pacifica. Si fece un' assemblea nel palazzo imperiale. Essa fu tumultuosa. Cantacuzeno afferma che si udivano soltanto voci che dimandavano di pigliar le armi, ma che non volendo assolutamente, procurò di contentarli con parole, (2) lasciando loro ignorare il suo progetto di dimettersi, per timore di abbattere il loro coraggio. - « Se vi volete attenere ai miei consigli a (disse loro) come ai consigli di uno che ha a imparato a trovar partiti nei più disgustosi

<sup>(1)</sup> Il dare al figlio il trono che appartener doveva al genero, non era la maniera di rappaciarli. E non lo è nemmeno quella di ritirirsi, e di lasciare il genero ed il figlio a battersi per lo stesso trono.

<sup>(2)</sup> Altrettanto fa lo storico col lottore.

(1) Era questo il momento, o mai di provarlo.

<sup>(2)</sup> Paleologo non aveva smarrito affatto il coraggio. Qui Ducas e Cautacuzeno vanno d'accordo pel momento in che il giovane principe peuetrò nel palazzo. Il primo,

« nottò nell' appartamento di Porfirogenito.
« Il giorno dopo, il popolo mise a sacco pa« rechie case, e ne spianò anche alcune. Il pa« triarca Filoteo abbandonò la sua chiesa per
« timore di essere saccificato, perchè era stato
« eletto in sostituzione a Callisto. Tre giorni
« dopo, l'imperatore Palcologo mandò Angelo,
« guardia del Canicleo, a conferire di un ac-

« guardia del Ganicleo, a conterire di un ac-« comodamento coll'imperatore Cantacuzeno, suo

a succero, e a proporgli di rimettere in vigore a le condizioni, sotto le quali avevano governato

« congiuntamente l' impero per il passato. Lo « ricevette molto umanamente, e siccome nien-

a te così bramava come di ritirarsi in un mo-

a nastero, fu lietissimo d'aver l'occasione di

sedare la guera civile. Giurarono dipoi l'a-

come si è veduto, ne fa un merito al secondo. Ma questi non sel vuole recare a merito. Per andare, nel giorno stesso dell' arrivo, dalla torre in cui si è entrato la notte al palazzo imperiale, fa di mestieri o che Cantacuzeno si sia, siccome afferma Ducas, ritirato precipitosamente al connento del Peribleo (Cantacuzeno non lo viol dire) o cha la popolazione dichiarata si sia all'istante per Paleologo, sebbene compromessa dalla possanza di Cantacuzeno, come questi ha detto precedentemente: ia qualunque moniemiera egli non avea gran merito ad abbandonare il trono; e per una fatalità singolare, ripetendo che può conservarlo, ma che preferisce di farsi monaco, riporta tutte le circostanze le più acconcie a dimostrare che è questa per lui indispensabile necessità. Il suo linguaggio ed i fatti sono

« dempinento del trattato che fu conchiuso, « e del quale ecco le condizioni : che i due " imperatori governerebbero con uguale pote-» re : che il giovine cederebbe all' anziano ; a e gli renderebbe ogni maniera di rispetto a e di sottomessione (1); che le spese neces-« sarie pel pagamento delle troppe ed altri bi-« sogni dello stato sarebbero fatte dal tesoro; « e che gli avanzi delle imposizioni sarebbero « divisi per il mantenimento delle due case. " Soltanto per onore l'imperatore Cantacuzeno " desiderava tali cose, per uon sembrare in-« feriore a Paleologo , poiche egli aveva riso-« luto di abbandonare il mondo; che quelli i a quali militato avevano sotto uno di loro due « non sarebbero ricercati dall' altro, 'e che non' « potrebbero esser privati dei loro beni, nè « della loro carica; che l'imperatore Matteo a rimarrebbe in possesso della suprema dignia tà senza render conto a nessuno delle sue azioo ni, e che riterrebbe Andrinopoli e le città "di Rodope . . . . . . Giurati che furono re-« ciprocamente cotesti articoli, Paleologo andò

in contraddizione. La confusione è visibile: non vi è sino a Filoteo, che gli deve il trono patriarcale, e che lo raffernio nel suo progetto.

<sup>(4)</sup> Egualianza di potenza, cedere, ec. rigorosamente possibile, ma assar difficile.

« a trovare l'imperatore suo suocero, che lo « accolse con grandi testimonianze di amicizia. « Andronico Asan, sebastocratore, arrivò da « Bizia, per soccorrere l'imperatore Cantacu. « zeno, che lo ringrazio del suo affetto. Scrisso a a Matteo, a Niceforo despoto, ed agli altri a comandanti di Tracia, che aveva fatto la pace, e che non abbisognava più del loro soc-« corso. Diede la stessa risposta ad una gran « moltitudine di barbari che erano venuti da a se stessi ad offrirsegli da Jero, città di orien-« te. Dopo di che usci dal suo palazzo per an-« dar a visitare l'imperatore suo genero, e conferire con lui intorno ai pubblici affari. « Eglino si raccolsero presso Metochita , gran, « logoteta, col fiore della nobiltà e coi prine cipali ufiziali dell'esercito, per deliberare a se si prenderebbero le armi contro i barbara a che inondato aveano la Tracia. Ciascheduno e parla: non vi avea che il giovane imperatore « ed i principali del suo seguito che aspettas-« sero la opinione dell'imperatore Cantacuzeno.»

Qui lo storico inserisce il discorso da lui pronunziato per distogliere dalla guerra, perchè non si era in condizione di assatire, e nè tampoco di difendersi, e per consigliare di riempiere gli scrigni dello stato, di levar tiuppe, e di esercitarle alle mosse prima di cominciaro gli atti ostili. a Avendo l'imperatore fatto.

(1) Cantaeuzeno ha per sè stesso una profonda venerazione, e non lascia mai al lettore il tempo di espumergli la sua. Questo è un debito ch' é sollecito di pagare a sè medesimo, la qual cosa ne dispensa gli altri, i quali difficilmente troveranno qualche altra cosa da dire. Radasado della negativa che diede aggil amici entrando in

farsi monaco, progetto tante volte confidato al lettore, gli costa tanto che la differisce a suo

potere. Onde si giudichi della maniera nella quale è condotta, è necessario lasciar parlare lui medesimo. « L' imperatore Cantacuzeno (di-« ce ) alloggiava nel suo palazzo colla impera-" trice Irene sua moglie e co' suoi ufiziali. L' im-« peratore Paleologo abitava un altro magnifia co appartamento, detto l'aquila. Il popolo, « sia che fosse eccitato da faziosi, o fosse sola tanto agitato dalla consueta sua insolenza, si « sollevò con sì furioso trasporto , che ben lo « si vedeva disposto a qualunque eccesso. Dia cevasi che alcuni, i quali erano stati un « tempo'i più affezionati a Cantacazeno, can-« giati all' improvviso sentimenti, cospirato « avevano contro di lui, e ch ' essendo loro igno-" to (1) il disegno che aveva di rinunziare al " maneggio degli affari, aveano determinato di « sbrigarsi di lui. Erano indotti a sì rea im-· presa dal timore ch' ei , ricevuto alcun soc-« corso, non si rendesse padrone dell' impe-

Costantinopoli dopo la conclusione della pace, si esprimocosì: non ottennero che un rifuto dalta mia virtù subitme e quasi incredibile. È forse credibile che v' abbia chi si permetta sifiatto elogio di sè stesso? Tale sentimento non è proprio dell' orgoglio, meno ancora dell'alterezza; forse non può essere tampoco caratterizzato dalle parole presunzione o verità.

<sup>(1)</sup> Ma il dire ch' era ignoto sarebbe stato conoscerlo.

<sup>(1)</sup> Dunque non lo era? Il trattato che si è veduto, è dinque ppe monaco Giosafat, e non di Cantacuzeno?

e e assunse il nome di Giosafat, invece di e quello di Giovanni. La imperatrice Irene, ria nunziando in quello stesso punto al mondo. a prese l'abito di religiosa ed il nome di Eu-« genia. Dopo di che , Cantacuzeno si ritirò e nel monastero di Mangana, ch'era prepa-« rato a riceverlo , ed Irene a quello di Mara ta, che apparteneva a Cantacuzeno dal canto a di suo padre. Quelli che gli erano stati ad-« detti con una più stretta shitudine che gli a altri, vedendo che un cangiamento sì pron-« to rovinava le loro speranze, ne gettaron la « colpa sopra Paleologo, e perchè non gli po-« tevan noocere, si vendicarono colle caluna nie, pubblicando ch' era un furbo ed un per-. fido che aveva obbligato l'imperatore suo suo-« cero a ritirarsi in un monistero contro la sua a inclinazione. A questi discorsi credettero i a saggi del pari che il popolo, quantunque a non vi fosse cosa più falsa. Cantacuzeno si « dimise dall' impero con piena libertà, e non " dipende che da lui di ritenerlo. Vi era per-« venuto a suo malgrado, e vi fu circondato « da infiniti pericoli, di cui rimarrà vincitore a coll' accorgimento del suo spirito e colla fer-« mezza del suo coraggio (1). La perfidia di

<sup>(</sup>i) Così egli perla di sè. L'umiltà non era spinta al [ l'eccesso in fra Giosafat. Si osservi quante precauzioni per

far credere volontaria la sua rinunzia. È permesso di credere allo sbalordimento di Pale logo, ma non al suo dolore, meno aucora ai suoi sforzi per impedire a Cantacuzeno di divenire il monaco Giosafat. Il giovane principe aveva da gran tempo voglia di regnar solo, e le sue pruove erano fatte a tale riguardo.

(1) Dietro tali espressioni, al progetto di ritiro avrebbe dato motivo il timore di pericoli recenti e improvvisi e per conseguenza il progetto non sarebbe stato meditato

da gran tempo.

(2) Palcologo non aveva voluto, quando dipendeva da Cantacuzeno, aspettare Matteo per riconciliarsi con lui. Egli era quasi scappato per dar di piglio alle armi e combatterlo. È forse verisimile che, padrone delle sue azioni e dell'autorità suprema, abbia supplicato il suocero di fare il passo di cui questi ragiona?

Prima di proseguire questo racconto, dobbiamo soffermarci un istante per far osservare" la differenza che passa tra la narrazione di Cantacuzeno e quella degli altri storici. Villani, Ducas, e coloro che gli hanno copiati, o che si appoggiarono alla loro autorità, non mettono che un brevissimo intervallo tra la invasione del forte di Eptascalo fatta da Giovanni Paleologo, e la ritirata di Cantacuzeno, cui eziandio sostengono forzata; nel mentre che attenendosi al secondo, vi ebbe necessariamente uno spazio lunghissimo tra l'uno e l'altro avvenimento, Siamo lontani dal condannare, siccome è stato fatto, il'opinione di que' che riducono : tale interstizio a 24 ore o pochissimi giorni; (1) e noi fondiamo la nostra sui motivi che rigettar fecero la loro propria, cioè sull'estrema pena e sulle cure infinite che si dà Cantacuzeno per far credere che il suo ritiro fu spontaneo e libero dal canto suo, e che già da gran pezza formato ne aveva il progetto. Pertanto abbiamo presentato testualmente la sua propria testimonianza; non solo come una incontrastabile autorità, ma per mettere il lettore in istato di giudicare da se medesimo. Dobbiamo pur anche osservare il difetto d'esattezza di

<sup>(4)</sup> Confessiamo pur anche di adottare il racconto di Ducas riportato in una delle annotazioni precedenti.

Cantacuzeno, quando dice - « non avervi stra-« niero che ignori che Paleologo non ha mai « tenuto verun discorso che gli abbia potuto « dispiacere. » - Esiste una lettera di Carlo IV, imperatore di Germania, in risposta a quella scrittagli dal giovane principe per partecipargli la sua rientrata in Costantinopoli. Si rileva da tal risposta che trattava il suocero da usurpatore. Ciò doveva essere: non conveniva esser l'erede del trono per vedere Cantacuzeno sotto questo punto di vi sta.

Divisando di riunire in uno stesso capitolo tutti gli avvenimenti relativi alla guerra cui si fecero Paleologo e Matteo, affinchè non ne venga interrotta la descrizione, dobbiamo care del patriarca Callisto e della setta palamiti, di cui si trattò nel medesimo tempo. Filoteo aveva con una prudente fuga prevenuto l'invito che gli si poteva fare di rendere il trono vescovile a Gallisto. Questi, senz' altra forma di processo, andò a ripigliare il suo posto, riguardando come invalido tattoció che il clero greco avea fatto per privarnelo. Ma ei non si contentò di rendere giustizia a sè stesso; volle che fossero soggettati a processo tutti quelli che dichiarato lo avevano dimesso. Ciò era un perturbare la chiesa, poichè i più dei vescovi parteciparono all' elezione di Filoteo. L' iracondo patrierea dichiarava pur anche di avere in

animo di perseguitare Cantacuzeno come principale autore della sua deposizione. Giovanni Paleologo rinvenne il mezzo di calmarlo. Nel medesimo tempo Niceforo Gregora, traendo vantaggio dai cangiamenti accaduti nello stato, si francò dalla vigilanza che gli era stata imposta, e presentossi al novello imperatore. Egli avea da vendicare antichi e lunghi affronti. Risentito degli ingiusti trattamenti che gli si faceano provare da parecchi anni, rendea più aspro e più violento il suo zelo. Pregò Paleologo colle più energiche parole di punire le onte recate alla sana dottrina, proponendo di difen-derla in una seconda assemblea che più della prima meritasse il titolo di concilio, e di ridorre in polvere tutti gli argomenti dei palamiti. Il giovane imperatore, che probabilmente era indifferentissimo sul midollo della quistione, non si curava di raccorre i membri di una setta ligia a suo padre, sapendo che sparpa-gliati e disgiunti gli uni dagli altri sono senza influenza e senza forza. Ma consentì alla dimanda di Gregora o per debolezza, o per la speranza di vedere condannata la setta. Appena annunciato il progetto di convocare un concilio per esaminare di nuovo la dottrina degl'il-luminati del monte Atos, la costernazione si sperse nel convento di Mangana, e tanto più ue su inquieto fra Giosafat, che, sendo prigioniero dei Turchi il campione della dottrina, sembrava assicurata la vittoria a Niceforo. Intendendo tosto ai mezzi di far mettere Palama in libertà, fece egli offerire un sì grosso risoatto, che non cadde in pensiero di rigettarlo.

Cautacazeno faceva ad un tempo un altro passo, il quale prova che avea qualche dubbio sulla stessa dottrina, o alcun timore sulla infallibilità dei giudici. E si fa quello di usare di tutta la sua influenza sopre Elena sua figlia, ond' ella impiegasse tutta la sua sull'animo di Paleologo per impedire che fosse sottoposto a nuovo esame un articolo consecrato come articolo di fede. Fece intendere alla principessa che tal passo sarebbe per suo padre un affronto crudele. Ella di fatto riusci a guadagnare il marito, da cui ottenne che la promessa fatta a Niceforo sarebbe delusa. Ma questo apostolo zelante non scoraggiava facilmente. Approfittò della dimora che fece in Costantinopoli un prete latino assai stimato dall'imperatore, e si servi di lui per rinnovare le sue istanze. Non avendo la chiesa romana ammesso il dogma della luce increata, ciò divenne per quel prete una causa di personale interesse. Prego Paleologo di permettergli di chiamare a battaglia Palama, di confutarne pubblicamente le opinioni, e di mettere alle prese l'on l'altro questo capo di setta e Niceforo. L' imperatore,

che in tal lotta ravvisava soltanto uno spettacolo, e nell' esito la umiliazione di Cantacuzeno, accordò ciò che gli si domandava. Fu stabilito il giorno della convocazione. L' imperatrice Elena si applicò tutta ad impedire che Gregora fosse avvertito, supponendo che , non preparato, vinto sarebbe da Palama nella disputa. Quando la conferenza era per incominciare, il gran logoteta si presenta a Niceforo senza essere aspettato, e lo invita a recersi' presso all'imperatore. Egli ubbidisce, e quando seppe il motivo per cui il principe lo chiamava, fu talmente shalordito, che s' invogliò di ritirarsi, (1) temendo non gli venisse tesa una insidia, perchè seppe che Palama lo aveva precorso. Si riebbe nondimeno tostamente dal suo turbamento, entrò con intrepidezza nell' assemblea, combattè il palamismo con energia, e sostenne un aringo lungo e caldo, ma, men burrascoso, e in un'assemblea più decente di quella in cui erano stati consecrati i sogni del

<sup>(1)</sup> Tali particolarità sono tratte dalla dotta notizia che Boivin la posto in fronte alla sua traduzione della storia di Gregora. Comunque sia grande l'autorità di questo valente ellenistà che accoppiava la più vasta erodizione alla critica più perspicace, nen possiamo rimauere dal far osservare, quanto è poco verisimiie che il prete, per cui mezzo Niceforo aveva ottenuto l'assemblea, gli avesse tenuto nascoso il giorno nel qual essa doveva avvenire.

600 GIOVANNI PALEOLOGO E CANTACUZENO. monte Atos. lo contemplazione dell'imperatrice Elena, che si sarebbe rammaricata della umiliazione di suo padre, Paleologo si scausò dal decidere, e sciolse la sessione dopo avere ascoltati i dibattimenti con molta attenzione. Niceforo avrebbe voluto che l'imperatore si fosse dichiarato. Palama interpretò il silenzio del principe come una confessione della sua vittoria, e vantandosene in pubblico gli spiacque, e si rese ridicolo.



## INDICE

#### TOMO XV. PARTE L

#### LIBRO CV.

I Catalani si ritirano a Cristopoli. Morte di Berengero, Tirannia di Rocafort, Conginra, tradimenti. Incendio di Costantinopoli. Arrogante condotta di Rocafort. Vendetta cradele esercitata contro di lui. Suo termine. Assedio e presa di Rodi. Nuovi tentativi dei Catalani. S' impadroniscono dell' Attica, e vi fermano stanza. Disgrazia e ritirata di Atanasio. È deposto. Progetti dei pretendenti all'impero. Vittoria dei Turchi. Sono in seguito assaliti e sconfitti. Elezione di un nnovo patriarca. Morte d' Irene. Ella lascia immense ricchezze. Impiego che ne vien fatto. Del giovane Andronico. Rinunzia di Glicis. Morte di Michele. Andronico vuol diseredare il nipote. Imprudenza di tale condotta. Misure cui prendono il giovine Andronico e Cantucuzeno per la loro sicurezza. È de-

terminata la perdita del giovine Andronico. Gondotta e suga di questo principe. Prima guerra civile tra i due Andronici. Condotta rispettosa del giovane Andronico risguardo a suo avo. Trattato di pace, che in breve è rotto. Seconda guerra civile. La pace è di nuovo ristabilita tra i due Andronici. Guerra contro i Bulgari. Elezione d'un patrierca. Maritaggio del giovine Andronico. Ribellione di Giovanni. Conquiste di Otman, e morte di lui. Progetto di crociata. Ribellione di Candia. Îngiustizia del vecchio Andronico verso suo nipote. Egli drizza contro lui una nuova accusa. Terza guerra civile. Il giovane Andronico si rende padrone di Tessalonica e di Costantinopoli. Trattamento fatto al vecchio Andronico. Esame di due storici che differiscono nel Noro racconto. Condotta del giovane padrone dell' impero. Guerra contro Orcano. Riforma della giustizia. Resa dell' isola di Scio. Sconfitta dei Turchi. Malattia di Andronico. Suo ristabilimento. Pratiche di Sirgiano. Il vecchio Andronico si fa monaco. Guerra contro i Turchi. Processo di Sirgiano. Sua fuga, e morte. Morte del vecchio Andronico, Ritratto di lui. Guerra col re dei Bulgari. Elezione di Giovanni Caleca per patriarca. Progetti 1.º della riunione; 2.º d' una crociata; tutti e due senza effetto. Sottomissione di Lesho. Conquista dell' Acarnania. Andronico marita sua figlia a Michele Asan. Deputazione al papa senza resultato. Ribellione nell' Acarnania, ed è soffocata. Raggiri e viste ambiziose di Apocauco. Del monaco Barlaamo. Malattia del giovane Andronico. Sua morte. Giudizio su tal principe. Pag.

#### LIBRO CVI.

Rigiri contro Cantacuzeno. Egli perde il coraggio e vuole ritirarsi. Consente a prender le redini del governo. Congiura contro di lui. Cospirazione di Apocauco. Progetti intorno la Morea. Ritorno di Cantacuzeno. Suo errore nel far impiegare Apocauco. Strona condotta di Cantacuzeno. Triplice pratica di Apocauco: 1.º presso i patriarca; 2.º presso Asan, suocero di Cantacuzeno. 3º presso il gran drungario, e lo stratopedarco. Suoi mezzi accorti e perfidi. La imperatrice cede. Conseguenze della sua debolezza. Gli amici di Cantacuzeno vogliono acclamar-

lo imperatore. Misure che prende. Prima incoronazione di Cantacuzeno, Principio della guerra civile. Ritorno di Sinadeno. Greles si offerisce di servirlo. Disposizioni per la sicurezza di Didimotica. Nuovi tentativi di Cantacuzeno per ottenere la pace. Andamenti dei congiurati. Cantacnzeno deputa i monaci del monte Atos alla imperatrice. Risultamento infruttuoso della deputazione. Incoronazione di Giovanni Paleologo. Tirannia di Apocauco. Perseguita la madre di Cantacuzeno. Morte di questa principessa. Campagna di Cantacuzeno. Desezio e di Sinadeno e di parecchi amici di Cantacuzeno. Viltà e crodeltà di Apocauco. Negoziazione tra Cantacuzeno ed il cralo di Servia. Conchinsione di un trattato. Lettera insolente di Apocauco agli abitanti di Didimotica. Loro risposta. Si rinnova il giuramento di fedeltade a Cautacuzeno. Ribellioue in Didimotica. Pratiche per inimicare il cralo e Cantacuzeno. Cantacuzeno dà in ostaggio il figlio suo primogenito. Suoi tentativi infruttuosi sulla città di Feres. Deserzione dell' esercito. Rumore della ritirata di Cantacuzeno al monte Atos. Effetto prodotto da tal nuova. La ; Tessaglia si assoggetta liberamente. Cir-

costanza degna di osservazione intorno le intenzioni di Cantacuzeno. Daplice raggiro col cralo di Servia. Inutile tentativo sulla città di Feres, e crudeltà dei suoi abitanti. Imbarazzo di Cantacuzeno, da cui esce per un fortunato accidente. Passo imprudente d' Irene presso il re di Bulgaria. Amir, sultano d'Iconia, muove in soccorso di Cantacuzeno. Riparte colla stessa prontezza. Cautacuzeno si trae da un grande impaccio. La città di Berea lo riconosce a sovrano. Pericoli incorsi da Cantacuzeno. Nuovi rigiri di Apocauco. Cantacuzene si bessa di lui. Apocauco per vendicarsi convoca un' assemblea, la quele non adotta la di lui opinione. Egli arriva a staccare il cralo da Cantacuzeno. Vuol far assassinare l'imperatore. Ritorna a Costantinopoli. Amir si reca a soccorrere Cantacuzeno. Crudeltà degli abitanti di Tessalonica. Cantacuzeno dimanda nuovamente la pace. Prende alcune misure per continuare la guerra. Conquista una parte della Tracia. La corte di Costantinopoli eccita contro Gantacuzeno il re di Bulgaria, e con esso conchiude un vergognoso trattato. Pratiche per discacciare i Turchi da Cantacuz no. Amir manda all' imperatrice ambasciatori che si distinguono con una condotta nobile e generosa. Pericolo incorso da Cantacuzeno. Partenza di Amir. Esito fortunato del suo ritorno. . Pag. 122

TOMO XV. PARTE IL

Continuazione del libro CVI. . . Pag. 187

### LIBRO CVII.

Tutti i nimici di Cantacuzeno si uniscono contro di lui. Soccorso inaspettato. Presa di Grazianopoli. Ritirata del re de'Bulgari. Cantacuzeno corre pericolo di cader in potere di Momitizilo. Apocanco vuole assalire Didinotica. Tende un'insidia a Cantacuzeno. Forma nuovi raggiri per impedire la pace. Seduce Gabala. L'imperatrice di nuovo cede, e si determina a proseguire la guerra. Si mandano deputati a Cantacuzeno con una lettera ingiuriosa. Ricevimento di tale ambasciata, Resa di Feres. È maltrattato l'inviato di Cantacazeno, Nuovi vantaggi di questo principe. Nuovo tentativo per far assassinare Cantacuzeno. Viltà di Apocauco. Confronto della con-

dotta di Cantacuzeno e di Apocauco. Cantacuzeno, già vicino a prendere Andrinopoli, non vi riesce per la imprudenza dei suoi amici. Il figlio di Apocauco si arrola sotto le di lui insegne. Apocauco tenta un'altra volta di fur assassinare Cantacuzeno. Sommessione di Bizia. Occupazione di Apocauco. Sua condotta verso Gabala. Rivoluzione di Trebizonda. Alleanza di Cantacuzeno con Orcano. Risposta di Cantacuzeno agl' inviati dei Genovesi. Ciurmeria di Apocauco. Sua risposta alle lettere recate da Enrico. Suo progetto per riparare le finanze. Lieto successo di Cantacuzeno. Ritorno di Amir. Morte di Momitzilo. Assedio di Feres. Cantacuzeno forza il cralo a levarlo. Audace raggiro di Apocauco che inventa una lettera dell' imperatrice. Tirannica condotta di 🚟 Apocauco. É trucidato dai prigionieri. Cantacuzeno è costretto dai suoi alleati a marciare per Costantinopoli. Morte di Solimano, e sue conseguenze. Ribellione di Vatace. É trucidato dai Torchi. Cantacuzeno si avvicina a Costantinopoli. Pericoli che vi corre. Nuove congiure contro la sua vita. Si fa consecrare. Ricusa di eleggersi per successore suo fi-

#### TOMO XV. PARTE III.

Continuazione del Libro CVII. . Pag. 363

#### LIBRO CVIII.

L' imperatrice fa venire degli stranieri, che sono battuti. Matrimonio di Orcano con Teodora, figlia di Cantacuzeno. Ceremonie di tal matrimonio. Nuovo tentativo di assassinare Cantacuzeno. Attaccamento e fedeltà di Amir. Si vuole avvelenare Cantacuzeno. Inimicizia tra l'imperatrice ed il patriarca. Ella convoca un concilio contro di lui. Cantacuzeno s'impadronisce di Costantinopoli per sorpresa. Manda deputati all' imperatrice. Trattato di puce tra l'imperatrice e Cantacuzeno. Fine della guerra civile. Riflessione sulla parte rappresentata da

Cantacuzeno. La sua condotta non va esente da rimprovero. Come si comportasse sul trono. È imbarazzato co' suoi partigiani. Ceremonie della sua incoronazione e del suo matrimonio. Parecchi principi rinunziano al loro progetto di attacco. Deposizione di Giovanni d' Apri, patriarca di Costantinopoli. Sua morte. Elezione d' Isidoro, Guerra senza buog esito col cralo, Mezzi di Cautacuzeno per ristabilire le finanze. Esorta i suoi concittadini a secondario nel suo divisamento. Contrarietà che prova in tal proposito. Germi di ribellione. Congiura per balzare dal trono Cantacuzeno. Ribellione di Matteo, Irene sua madre lo riconduce al sun dovere. Morte di Androuico, il più giovane dei figli di Cantacuzeno. Pratiche col papa, e loro resultato. Pericoli, a cui Cantacuzeno e Matteo si espongono contro i Turchi. Ingirista aggressione dei Genovesi di Galata. Misure di Cantacuzeno per rispingerli. Loro diversi combattimenti tro i Greci. Loro vittorie. Differenza intorno a questa guerra tra la narrazione di Cantacuzeno e quella di Niceforo Gregora. Pace conchiusa tra i Genovesi ed i Greci, Cantacuzeno stabilisce imposizioni. Rientra in possesso di Scio. Ribellione della Morea, la quale finalmente è pacificata dalla fermezza di Emmanuele. Cantacuzeno manda deputati al sultano di Egitto. Lettera che questi gli scrive. Cantacuzeno divisa di ritirarsi dal mondo. Esame della sincerità dei suoi motivi. Morte del patriarca Isidoro. Elezione di Callisto. Condotta tirannica di questo prelato. Tumulti di Tessalonica, minacciata dai Servi. Cantacuzeno marcia in soccorso di questa città. Assalisce Anattaropoli, ma senza buon esito. Sommessione di Tessalonica. Maneggio dei Viniziani presso Cantacuzeno per fargli contrarre un'alleanza offensi-. va contro i Genovesi. Motivi di tal procedere. Cantacazeno vi si rifiuta. Spedizioni contro i Servi. Assalto di Berea, di cui si rende padrone per sorpresa. Assedio di Edessa. Presa di questa città e di parecchie altre. Conferenza inutile tra Stefano e Cantacuzeno, Trattato rotto appena sottoscritto. Errori di Cantacuzeno. Edessa è ripresa dal cralo. Negoziazioni col re di Bulgaria. . Pag. 433

# TOMO XV. PARTE IV.

Continuazione del Libro CVIII. . Pog. 543

### LIBRO CIX.

GIOVANNI PALEOLOGO CANTACUZENO.

Domma della luce increata. Del raggio ombilicale. Sinodo, in cui questi pii assurdi sono stabiliti. Dispute dei Palamiti. Condotta incoerente di Cantacuzeno. Prima sessione del concilio. Coraggio di Gregora nel rispondere a Cantacuzeno. Sessioni seconda, terza e quarta. Trionfo dei Palamiti. Persecuzioni contro di Gregora. Egli resiste alle sollecitazioni del patriarca. Esame della condotta di Cantacuzeno verso lo storico. Dubbi sulla sincerità del primo. Morte di Niceforo; è privato della sepoltura. Guerra tra i Genovesi ed i Greci. Ambasciata dei Viniziani a Cantacuzeno per unirsi ad essi contro i Genovesi. Trattato di alleauza co' Viniziani. Assedio di Galata. La defezione dei Viniziani ne rende infruttuoso l'assalto. Congiure contro di Cantacuzeno. Mezzi adoperati

per liberare Giovanni Paleologo dal giogo della tutela. Raggiri per allontanare Asan dal giovane imperatore. Questi stringe lega col cralo. Cantacuzeno informs l' imperatrice Anna della congiura. La principessa riconduce il figlio a ragione. Nuovi schiarimenti sopra Cantacuzeno. Guerra tra i Genovesi da una parte, e dall'altra i Greci, i Viniziani ed i Catalani. I Genovesi s'impadroniscono di Eraclea. Costantinopoli è suessa in istato di difesa. Perchè i Genovesi abbandonino l'assalto di essa città: Prendono e saccheggiano Sozopeli. Il re di Aragona conginuge la sua flotta a quella de' Greci e de' Viniziani. Battaglia dei Dardanelli, della quale si attribuisce il vantaggio si Genovesi. Questi si apparecchiano a nuove spedizioni. Ridotti agli estremi, si danno ai Visconti. Guerra civile tra Paleologo e Cantacazeno, Cantacazeno assedia Andrinopoli, che si arrende. Paleologo è soccorso. I suoi alleati sono battuti dai Turchi. Egli ricusa qualunque accomodamento proposto da Cantacuzeno. Stretto da tutte le parti si ritira in Tenedo. Gli amici stimolano Cantacuzeno incoronare imperatore Matteo suo figlio.

Egli ne consulta il patriarca, che vi si oppone. Sua doppia goffaggine come imperatore e come storico. Cantacuzeno fa incoronare Matteo. Bella condotta di Callisto in tale occasione. È deposto, e gli viene sustituito Filoteo, il quale consacra Matteo. Seguito della guerra civile. Poco manca che Paleologo non perda Tenedo. Conquiste restituite da Solimano a Cantacuzeno. Si prepara la cadata di Cantacuzeno. Ritorno di Paleologo alla sua capitale. Racconto di tale avvenimento. Imbarazzo e confusione di Cantacuzeno. Sua mala fede. Il popolo si dichiara a favore di Paleologo. È ristabilita la pace tra i due imperatori. Ritiro di Cantacuzeno in un convento, piuttosto forzato che volontario. Sono discordi gli storici intorno al motivo di tale ritiro. Callisto risale sulla sua sede. Gregora ricomparisce sull' orizzoute. Lotta nuova tra i Palamiti ed i loro avversari . . . . . Pag. 571

169 200 44 26

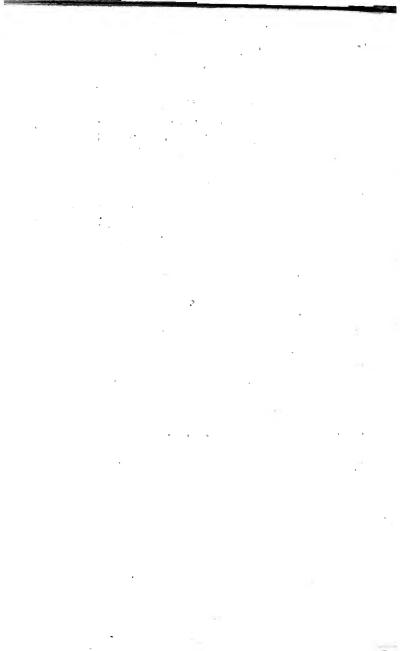